

5 311 M

19-a-7

municipal Grayle

5- 8 a 5

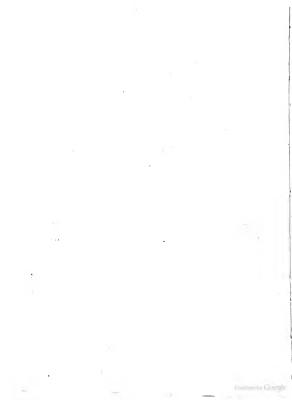

# VIRGILIO VINDICATO

OSIA

## IL LUOGO DELLA BATTAGLIA DI FARSAGLIA E FILIPPI

Sino ad ora molto controverío, fpiegato, ed accordato coll'Iftoria DA UN ACCADEMICO DELLE REGIE SOCIETÀ DI LONDRA:

ALLA NOBILE

# ACCADEMIA ETRUSCA DELLA GITTÁ DI CORTONA.







A spese di Fausto Amidei Mercante di Libri al Corso.

Nella Stamperia di GENEROSO SALOMONI.

Cetur Cetur

### 8 8 8

NOBILISSIMAE. AC, PRAESTANTISSIMAE

ACADEMIAE. ETRVSCAE. CORTONENSI

ARTIVM. OPTIMARVM. ALTRICI

AC

PHILIPPO. VENVTO. PRAEPOSITO. LIBVRNENSI

FRATRI. AMANTISSIMO

EIVSDEM. ACADEMIAE. HOC. TEMPORE. LVCVMONI RODVLPHINVS. VENVTI

HOC. OPVSCVLVM.ALIQVANDO. SVI. OBLECTAMENTVM

NEC. IVVENTVTI. FORTASSE. ACADEMICAE

IAM. INVTILE, FVTVRVM

IN. PERPETVVM. OBSERVANTIAE. SVAE
AC. GRATI. ANIMI. TESTIMONIVM

LIBENS. MERITO

D. D. D.





### IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici .

D. Giordani Archiep. Nicomedien. Vicefg.

#### APPROVAZIONE.

I'llustre Autore di questo libro intorno al sito delle battaglie di Farsaglia, e Filippi è già nella Repubblica delle Lettere adiai noto, e riputato per altre molte sue opere d'ingegno, e dotte produzioni: La presente, che per comando del Rmo P. Maestro del Sagro Palazzo ho accuratamente riveduta, a mio avviso, è al pari dell'altre piena di selici combinazioni; di utili scopetre, di moltiplice erudizione, e giovevole alla retta intelligenza di parecchi antichi Scrittori. E per ciò, che riguarda o la putità della dottrina Cattolica, o l'onestà de' costumi, non mi è avvenuto di osservoi cosa, che possa ritardarne la pubblicazione. Laonde la stimo degnissima di esser messa o le per mezzo delle stampe. Questo di 10.Agosto 1760.

Paolo M. Paciaudi C. R.

### IMPRIMATUR.

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Ordinis Przedicatorum Sacri Palatii Apostolici Magister.

# PROLOGO GEOGRAFICO

## AL BENIGNO LETTORE.



A principal mira, che bo avuto, o cortele Lettore; d'impegnarmi a scrivere questa Disfertazione, o sia difesta dell'incomparabile Virgilio, si è stata di liberarlo dalle accuse di molti moderni gran Cricici sopra un punto importante d'Istoria, in cui viene attaccato da alcuni de medelimi di nesivente, o catrivo Georra-

fo, dimostrando essere seguite le due Battaglie di Cesare, e Pompeo, d'Augusto, e Bruto, nell'istesso sito, da altri malamente diseso

col fostener questo fatto .

Il Soggetto per se selso pare molto secto : ma l'esaminare un punto tanto dibattuto, e nel quale non solo Virgilio, e diversi corrispondenti passi d'altri Poeti, ma il credito degli antichi Islorici è interessano, non può fare a meno di non attirare la curiossi de la tegestori: tanto più che la maniera da me intrapressa di trattare que so Soggetto lo farà comparire ancora molto più esteso e del in stati la mira principale è stata porre sotto gli occhi di chi legge una dissinata per con il suo littorale, loche renderà maggior chiarezza al mio assunta punto i avendo per ciò posso avanti al mio dissorso de mio assunta al mio distorso de vendera maggior chiarezza al mio assunta la mio distorso de vendera con il suo di Farsaglia, e Filippi; l'altra topografica de i due accampamenti di Bruto e Casso, d'angusto e Marc' Antonio vicino alla celebre Città di Filippi.

Bijorna che confessi, che nel formare queste due Caire io sono molto debitore a quelle gid pubblicare da Abramo Ortelio, da Monfieur de l'isle, dal Lavembergio, dal Co. Carli, alle osservioni di Monsseno Bajardi nel suo Prodromo dell'Ercolano, e a Mons. Holdyworto Inessee, a cui ancora sono molto debitore di questa mia qualunque sias fatiga. Ma siccome non mi sono potuto estendere più del dovere nel complesso dell'opera nelle osservazioni particolari delle Città, e siti di queste tre Provincie, particolarmente del littora le, venendone alcune accennate nelle mie Carte, e situate con qualche differenza dusti attri Geografi, spero che non sarà discaro al Lettore, se qui sarò un'escursione sopra questa parte di Geografia.

Comincieremo dall' Isola di Cecineto, che sta entro il golso Pelasgico, o sia Pagasetico: Nel seno Pagasetico vi è l'Isola di Cencinecineto, feriffe Scilace :; e Mela : : Il feno Pagasetico guarda Sciro , e contiene in se Cecineto . Afara era sulla spiaggia Dolopica al pari di Pagasa, di cui era il porto, non essendo che pochi stadi discosta dalla Città Dolopide, che poco prima si era cominciata a chiamare Crimene, la quale giaceva accanto alla palude Bebeide . Quest Afata ba confuso la testa a più d'uno, e particolarmente ad Abramo Ortelio, che situolla nella sua carta Argonautica nel fragmento del mare Minitio all' imboccatura del Peneo, poi lascia in bianco il lito di Magnesia, che avrebbe ad essere più meridionale, poiche delineandovi detta Citta, non avrebbe corrisposto la testimonianza d'Apollonio Rodio , il quale apertamente riferisce , che gli Argonauti da Magnesia ad Afata dal vento respinti retrocedettero . Seffanta miglia vi fono da Afata a Magnesia . Ora ci conviene misurare la distanza tra Magnesia, e Melibea Città marittima, il che ricavasi da Apollonio, il di cui passo unito a quello di Livio verifica a maraviglia il sito di detta Città : ma il P. Arduino non lesse Apollonio, e fece dire a Livio ciò che non pensò. Melibea stava posta a mezzodi del Monte Ossa, tra le falde del detto Monte, ed il mare. Da Tolommeo 3 è posto l'Ossa a gradi L. 40. XXIX. 20. e la punta di Magnesia a gradi 11. 40. XXIX. 30. onde da Maenesia a Melibea la distanza sarà in circa di miglia Lx. delle nostre . Melibea era non meno di Castanea ne' contorni del Pelio, un poco più in giù verso l'Ossa, onde non era discosta da Magnesia, che di poche miglia. Da Pagafa a Demetriade vi è la distanza di poco più di un miglio. Melibea e più meridionale dell'imboccatura del Peneo, e coll'Offa s'unifce pure a mezzodi la falda settentrionale del Pelio . Narrafi , che la Tessaglia , come ci dice Erodoto + , una volta era un lago, essendo rinchiusa tra altissimi monti. All'Oriente vi è il Pelio, e l'Ossa, i quali uniscono le radici. Sotto del Pelio era Maenefia: la Città di Magnefia al difotto del Monte Pelio, cioè dalla parte del mare, scrisse Pausania 5. Melibea era alquanto più meridionale dell'Offa; vi s'interponeva un piccol golfo, che aveva il circuito di xxv. miglia, o siano cc. stadi, in fondo di cui era situata la Città. Di qui si passa a Omole, detta ancora Omolia . Questa Città per testimonianza di Strabone è situata all'imboccatura siessa del Peneo. Tra essa e Melibea doveva effervi qualche notabile diffanza . Il Lavembergio nella sua Carta della Tessaglia mette certi popoli Omoli in questi contorni, ma più dentro terra di que da Melibea verso Magnesia; ma da Strabone,

<sup>1</sup> Pag. 60. 2 Lib.2. c...7. 3 Tolom. Lib.3. c.3.

<sup>4</sup> Nella Polimnia c.188. 5 Nell'Achaia cap.7.

me : e da Apollonio e situata più a Settentrione : Monf. dell'Isle crede, che Omole foffe una Città mediterranea tra Bebe, ed Elazia, ma d'ambedue più settentrionale. Non vi fu di tal nome, che l'Omole marittima, ne Stefano Bezantino, ne altri ne nomina che una fola. Questa o Città, o Villaggio che fosse, doveva essere alquanto più a Settentrione di Melibea . Al riferir di Strabone giaceva al di fotto di Tempe all'imboccasura istessa del Peneo, e però sul mare, onde tra l'Ossa, e l'Olimpo, in quella parte di Spiaggia, che circa ad un jugero, e mezzo si stende. Abramo Ortelio mette Omole troppo a Settentrione, e discosta da Tempe, o dall'imboccasura del Peneo . Tolommeo 1 pose l'imboccasura del Peneo a gradi 1. 30. di longitudine, e a gradi xxix. 26. di latitudine : in quelto contorno, come ba avvertito Strabone, v'uni Omole. Magnesia, come bo avvertito, fu dal medesimo Geografo Istuata a gradi Li. e 40. di longitudine, xxix. e 30. di latitudine, ficche da Magnefia all'imboccasura del Peneo forto di Tempe , ove era Omole, vi è la distanza di miglia LXX. delle noftre, che ne importano delle antiche LXXVII. cinque fladi, e mezzo. Melibea era LII. miglia più settentrionale di Magnesia; se ciò è così, deve dirfi, che da Melibea ad Omole vi sia la distanza de miglia XLIX. o poco più. Omole viene ad effere XL miglia più meridionale dell'imboccatura del Peneo, il che non può aver corfo. Strabone direttamente s'oppone a questa situazione, ne al certo verrebbe più a suarsi all'imboccatura del Peneo, tra l'Offa e l'Olimpo, separati dal solo spazio di un jugero, e mezzo; onde doveva esser posta in uno de due late del fiume, non sull'imboccatura stessa, onde alle falde dell'Offa . o a quelle dell'Olimpo, ma però accanto al fiume. Il fiume Amiro scorreva di là da Omole, il che mi fa supporre, che si Omole, che l'Amiro foffero dalla parte dell'Offa, e non dell'Olimpo, onde di qua dal Peneo verso Mezzogiorno, e percio dopo Melibea. Il Lavembergio situa de campi , a i quali da il nome d'Amiri tra Melibea , ed Omole, ma senza fondamento: Esiodo: fa menzione del fiume Amiro, che Suppone ne Campi Dozi:

La Vergin bella più di neve pura, D'ambidue i Colli la nel Dozio Campo Abitatrice, u' bagna la pianura L'Amiro fagro a Bacco.

Strabone + chiaramente cid manifesta : Gli Atamanti, dic'egli, abitarono nel Campo Dozio, che si stende in vicinanza della Perrezia, del Monte Ossa, e della palude Bebeide, quasi nel mezzo della Tessa.

z Lib.3. c.3,

<sup>3</sup> Esiodo app. Strab. nel lib. 9. n. marg. grec.442. 4 Nel sopracit, luog.

glia, rinchiuso tra' propri monti; onde il campo per cui passa l'Amiro, Dozto chiamossi, non Amireo; e non era acconto al mare nulle vincinanze di Melibea a mezzogiorno, come se lo sigura Lavembergio, ma a-

Settentrione della palude Bebeide .

Profeguiamo avanti: Trovasi appresso gli antichi Autori nominata Trachine . Strabone : attesta, che Eraclea non è dicosta . che sei studi dall'antica Trachine. Gli abitanti di Trachine, famosa pel soggiorno d'Ercole, snidarono di là , e fissarono in Eraclea le loro abitazioni; di questa i Spartani furono i fondatori. Etaclea, dice Strabone 2, detta per l'addietro Trachine, fu edificata da' Lacedemoni. E Tucidide 3: Intorno a questi tempi i Lacedemoni condussero una Colonia ad Eraclea ne' Trachini. Come se ne truova il giusto sito da Livio 4: E' sabbricata Eraclea alle radici del Monte Eta in un piano, ha però una fortezza in luogo eminente, e precipitolo fituata. Avendo fatte le necessarie offervazioni, deliberò d'attaccare la Città da quattro parti. Dal fiume Asopo, ove era il Ginnasio, diede il comando dell'attacco a L. Valerio; a Tiberio Sempronio diede l'incarico della fortezza fituata fuori della Città, e più popolata della Città medefima . M. Bebio fu posto al seno Maliaco, ove l'ingresso era assai difficile; e M. Claudio all'altro fiumicello detto Melena dirimpetto al Tempio di Diana . Ecco il sito di Trachine Regia di Ceice; fu questa la capitale de Mirmidoni, mentovati da Eliodo; Regione Mirmidonia era la Tracbinia, il fiume Anauro, e la Fitiotide, che per qualche tempo furono il medesimo tratto di paese. Lo erano certo nell'eta di Cigno, o sia di Ceice, de quali Esiodo tratto. nello Scudo d'Ercole; e lo conferma Eustazio nel primo dell'Iliade .. Ceice sepelli Cigno non in Tracbine, ma alle radici del Monte Pelia vicino all'Anauro, paese Tracbinio, ma molto lontano dalla Città medesima di Tracbine. Il fiume Anauro è benissimo posto nella Carta Geografica del Gianfonio di la da Omole verso Settentrione, benche Omole Jia situata più in là di quello, che doveva situarsi; così nella Carta d'Abramo Ortelio. Poco più in là a Settentrione d'Omole sboccava indubitatamente il fiume Anauro, onde non doveva effere neppure lungi da Melibea piegando verso Settentrione. Melibea ne' tempi dello Scoliaste d'Apollonio sussisteva, ma non già Omole, onde egli dalla Citta più vicina, che fosse de suoi tempi elistente, scrisse che l'Amiro scorreva nelle vicinanze di Melibea, la quale di la dal fiume fcorgevali.

Voltan-

<sup>1</sup> Geor. lib.9. n.gr. mar.295.

<sup>2</sup> Lo tteffo ivi.

<sup>3</sup> Lib.3. pag. 242.

<sup>4</sup> Lib.36. c.23. 5 Pag. 155.

Voltandosi poi all'Oriente viene il Chersoneso di Pallene : Questa penifola così viene descritta nella Crestomazia di Strabone 1: Al Chersoneso di Pallene fu una volta dato il nome di Flegra; ivi è la Città di Cassandrea, che una volta Potidea chiamavasi. Vi abitarono i Giganti favolofi, gente empia, ed iniqua da Ercole tolta di mezzo. Non vi è dubbio, che le campagne Pallenee, portarono il nome di Campi Flegrej, il che attestò ancora Erodoto. Ma seguitiamo la sopradetta Cre-Romazia per la descrizione di questi luogbi 2: In detto Chersoneso vi sono quattro Città, Afiti, Mende, Scione, e Sane. Metiberna, e il porto d'Olinto nel seno Toroneo. Accanto ad Olinto il sito è scavato, e da un successo ebbe il nome di Cantaroletone; stante che lo scarafaggio, che nasce in quei contorni, se viene da qualcheduno toccato, immediatamente muore. Dalla parte opposta del promontorio Camastreo, che spetta a Pallene, vi è il promontorio Derre, vicino al porto Sordo, e da questo viene formato il seno Torone. All'Oriente s'inalza il promontorio Ato, che termina il seno Singitico; onde nel mare Egeo verso Borea vi fono questi seni in tal guisa disposti; il Maliaco, il Pagasetico, il Termeo, il Toroneo, il Singetico, lo Strimonico. I promontori, che vi s'incontrano, sono il Possidio, che s'inalza tra il seno Maliaco, e il Pagasetico; a Borea viene il Sepiade, indi nel Chersoneso di Pallene il Camastreo, poi il Derre, dopo quello il Ninseo. Nell'Ato accanto al seno Singetico, ed al feno Strimonico evvi il promontorio Acroato, tra' quali è l'Ato, all'Oriente di cui giace Lenno; a Settentrione Napoli termina il seno Strimonico. Erodoto trattando del viaggio di Serse descrisse ei pure i medesimi luogbi coll'ordine stesso : L'armata navale, partito che fu Serfe, navigò per una fossa scavata nell'Ato, e tirata sino al seno, accanto cui sono situate le Città d'Assa, di Pidoro, e di Sarga. Plinio 4, e Mela copiarono Erodoto: Lo stretto che Serle formò, dice il primo, staccando il monte Ato dal continente, è lungo 1500. passi : Il monte Ato, dice il secondo 5, è così alto, che vien creduto ch'ei vada al difopra delle nubi . L'opinione merita fede , perchè le ceneri , che sono attorno agli altari, i quali stanno su la cima, non si bagnano, ma rimangono ammucchiate, come si lasciarono. Del restante non come gli altri monti allunga nel mare in forma di promontorio, ma tutto sta dentro, e vi si stende con tutto quanto il dorso. Ove si unisce al continente, fu una volta tagliato da Serse, che oltrepassollo, avendovi formato uno stretto navigabile, Gronovio a lungo si diffonde su questo passo di Me-

<sup>2</sup> Pag. 1256.

<sup>3</sup> Nella Polimn. c. 122.

<sup>4</sup> Plin. H. N. lib.4. c.20. fez. 17. 5 Mela lib.2. cap.2. n.130.

la , e cerca di spiegarlo , e nell'istesso tempo mostra l'insussistenza del racconto di Erodoto, il quale così continua : : Dalla fuddetta Città prefe altre truppe, e s'inoltrò al feno Termeo, oltrepassò ad Ampello, e paísò attorno al promontorio Toroneo, come pure alle Città Greche, dalle quali cavò altri foldati; e queste surono Torona, Galepso, Sermila, Maliberna, ed Olinto. Il paese chiamasi al presente Sitonia. Dal promontorio d'Ampello tagliò il mare fino al promontorio Camastreo, ed oltrepassò quasi tutta la Pallene; ivi parimente uni le navi, e i soldati da Potidea, da Afito, dalla Città nuova detta Napoli, da Ega, da Terambo, da Scione, da Menda, e da Sina. Queste Città sono situate nella Pallene, che per l'addietro Flegra denominavasi. Dal promontorio Camastreo si passa l'imboccatura del golso Toronico, il promontorio Derre, e l'Ampello, e tra il sudetto Ampello, e la punta delle due Isole Aloneso, e Pepareto, che si lascia a mezzodi, si passa avanti alla lunga faccia del monte Ato, si ripiega a Pallene, e si arriva a Lenno . Del promontorio Terre scriffe parimente Mela , che gli diede il nome di Derri : Nella spiaggia vi è la piegatura Meriberna, fra il promontorio Derri, ed il Camastreo, ed il porto, che si nomina Coso. Vi sono le Citta di Torona, e di Fiscella: indi circonda Meriberna, di cui ha il nome. Ho gid provato coll'autorità del compilatore di Strabone, che dopo il promontorio Camastreo viene il seno Teronico, detto anche Toronico dagli antichi. Il medesimo seno chiamossi ancora Meriberneo, come dal citato passo di Mela ricavasi . E Pinziano dice , che devesi avvertire , che il seno , che Tolommeo , e Stefano , e altri chiamarono col nome di Toroneo, o sia Toroniaco, così denominato dalla Città di Torone , viene da Mela chiamato Meriberneo . dalla Città di Meriberna posta nel medesimo seno . Il seno Toroneo è posto tra i due promontori Derri, e Camastreo. Oltre a Tolommeo, e a Strabone , ne tratta anche Stefano nella voce Torone .

La Città di Sinto è posta nel seno Termeo, e da il nome al seno medessimo. Evodoto è le diede il nome di Sindo: Avendo navigato attorno detto paele, intende l'Illorico dell'armata di Serse, giunse al sito deter minato; accrebbe il suo esercito co soldati presi dalle città vicine di Pallene, e che col seno Termetico confinavano, delle quali ecco i nomi: Lipasso, Combrea, Lissa, Gigono, Campsa, Smila, Enea. Questo paele chiamossi ancora Crossa. Da Enea, cui posi sine all'enumerazione delle Città, al seno Termiaco, cel al paese Magdonio sui il corfo dell'armata navale; giunse finalmente a Terma, come ne aveva si

<sup>1</sup> Ivi n.123.n.gr. marg.267. 2 Lib.2. c.3.n.g.

<sup>3</sup> Nel cap. 3. del lib. 2. di Mela al n. 5. 4 Nella Polimnia c. 123. n. 267.

comando, e toccò la Città di Sindo, e di Calestra posta sul siume Asfio, il quale separa il paese Migdonio dalla Bottiade. Nella terra Bottiade sono le Città Icna, e Pella, che giacciono ad uno stretto di mare. Non da questa Cistà ebbe il nome la Regione Sintica; ma da Sintia, detta poscia Eraclea, Città posta quasi su la riva orientale dello Strimone, in poca distanza dal golfo detto Strimonico, che è a mezzogiorno dell'Ato, o fia dal promontorio Acroato incomincia. Livio si tal proposito dice 1; che Paolo spedì Nasica da Amfipoli con pochi fanti, e pochi cavalli, con ordine di dare il guafto al paele Sintico. A questa Regione dunque Amfipoli apparteneva, come dal citato pallo di Livio si può dedurre; il quale pure altrove nominò 2 Sintica, e la pose in quei contorni , trattando della divisione , che di quelle Provincie

fece il popolo Romano .

Che Amfipoli fosse in quei contorni, si pruova con l'autorità di Scilace, di Plinio, di Stefano, di Strabone, e di Tucidide: Dopo la Macedonia viene il fiume Strimone, che separa la Tracia dalla Macedonia : così Scilace 1 . E Plinio 4 : Amfipoli Città libera , la nazione Bifalta, indi lo Strimone nato nell' Emo; questo fiume è il termine della Macedonia. Stefano : Lo Strimone fiume ne' contorni d'Amfipoli, Strimoni fi chiamano i popoli , che abitano quei contorni. Finalmente Tucidide o trattando d'Amfipoli , cost si esprime : Nell'istessa invernata Brasida co' consederati, che aveva nella Tracia in Amfipoli, Città fituata al fiume Strimone, e che è Colonia degli Ateniefi, mosse la guerra. In questo sito, in cui al giorno d'oggi è la Città, su condotta una Colonia da Aristagora Milesio, allora quando si pose in suga il Re Dario: tentò di fabbricarvi una Città, ma fu respinto dagl' Edoni. Trentadue anni dopo, gli Ateniesi vi spedirono x. mila abitanti, parte di loro, parte d'altri, ed in fomma di tutti quelli, che vi fi vollero accoppiare, ma furono da i Traci a Drabesco uccisi. Venti ott'anni dopo vi tornarono di bel nuovo gli Ateniefi, effendo condottiere della Colonia Agnone figlio di Nicia. Eglino, discacciati gl'Edoni, edificarono quella Città, che prima aveva il nome di Nove-strade; stabilirono Eione per piazza d'arme, donde uscendo, erano essi l'emporio marittimo, che tenevano l'imboccatura del fiume lontano dalla Città xxv. stadi, cioè tre miglia e mezzo. Agnone la chiamò Amfipoli, per effere bagnata dallo Strimone, e cinta da ogni banda, effendo circondata di mura, tirate dal fiu-

<sup>1</sup> Lib.44. c.ult.

<sup>2</sup> Liv. lib.45. c.29. 3 Pag. 63.

<sup>4</sup> Lib.4. c.10. fez.17.

Lex. Geogr. alla voce Strimon, Strab. lib.7 pag. 109. 6 Lib.4. n. 102.

me allo stesso fiume; onde verso il mare, e verso il continente sabbricò un' infigne Colonia. E di Eione porto d'Amfipoli scrisse Plutarco :: Teneano occupato Eione Città fituata fullo Strimone . Da' riferiti paffi chiaramente si conosce, che Amfipoli, o il di lei porto chiamato Eione, era sul golfo Strimonico, e ne' popoli Sintici, avendo avuto ordine Nafica di devastarla, come una Città Sintetica. Così si toglie ogni ambiguità intorno alla Regione Sintica, che agevolmente potrebbe confondersi con la Città di Sinto, di gran lunga più meridionale del promontorio Camastreo, anzi di tutta la Pallene . Perche nel venire dall'Afia la flosta di Serfe, toccò in primo luogo il promontorio Camastreo, poi il rimanente della Pellene, indi venne a Sinto sul golfo Termetico, che pel largo stendevasi tra la punta occidentale della Pallene, e la Teffaglia. Apollonio Rodio parlando degli Argonauti, s'intese d'additare il monte Ato, o sia la punta settentrionale del paese Calcidico, scrivendo, che gli Argonauti dopo d'effere giunti al monte Ato, partirono dalla Regione Sintica, e che di li fe ne vennero a dirittura all'Isola di Lenno, cioè a Mirina.

Dal monte Ato a Mirina Città di Lenno vi è quasi la distanza di LXXXVIII. miglia 2 . Due Città erano in quest'Isola, cioè Mirina, ed Ifestia, una marittima, l'altra mediterranea. Sentiamo Plinio : : Da Imbro l'Isola di Lenno è discosta xxII. miglia, ed LXXXVIII. dal monte Ato. Ha di circuito xII. miglia all'incirca. Le Città dell'Isola sono Isesta, e Mirina, nella cui piazza nel tempo del Solstizio il monte Ato getta la sua ombra. E Stefano Bizantino: Lenno Isola appartenente alla Tracia, ha due Città, cioè Ifesta, e Mirina. Lo Scoliaste d'Apollonio & la chiama dirolis, perche due Città contiene . L'ifola di Lenno fu una volta abitata dalle sole donne, ritiratevisi per l'abbandono de loro mariti, accaduto per l'odore cattivo, che effe tramandavano, conferito loro da Venere, alla quale, secondo Apollodoro 5, Igino 6, e Stazio 1, non avevano da gran tempo sagrificato. Si risolvettero per tanto quefte donne d'uccidere quanti nomini si ritrovavano in Lenno, onde esse sole governassero sotto il comando d'Issipile figliuola del Re Toante, che poi dagli Argonauti furono domate. Dell'arrivo a Lenno della nave Argo ne fece erudita menzione Strabone 8: Non scriffe il vero, egli dice, Demetrio Scepsio, che diede ansa d'errare ad Apollodoro. Impugnando egli con tutta la forza Neante Ciziceno, il quale trattando della navigazione degli Argonauti al Fasi, navigazione confermata

Plutare. in Cimon. p 482.

<sup>2</sup> Ved. Tolom. 3 H. N. lib. 14. c.7.

<sup>4</sup> Schol. Apoll. lib.1. v.604.

<sup>5</sup> Lib.1. v.608. 6 Orfeo v. 469. 7 Lib 2. v.223. 8 Lib.1. n.45.

da Omero, e da altri ancora, affert, che effi fondarono in Cizico il Tempio della Madre Idea . Dice però egli , che Omero non ebbe alcuna cognizione del viaggio di Giasone al siume Fasi. Il che non solamente è contrario al detto d'Omero, ma dello stesso Demetrio. Ei racconta che Achille s'aftenne dal saccheggio di Lenno, e di Lesho, e delle vicine Isole, per la parentela, che aveva con Giasone, e con Eveno di lui figlinolo, il quale in quei sempi possedeva Lenno. In qual maniera poseva sapere il Poeta , che Achille , e Giasone fossero congiunti , cioè della medesima schiatta, o pure vicini, o in qualunque altra maniera famigliari? Non poteva ciò dirsi , se non si supponeva, che ambedue foffero Teffali, l'uno di Giolco : , l'altro Acbeo della Ftiotide. Ignorava egli forse quel che a Giasone di Giolco accadde, che non avendo di se lasciata nel proprio paese posterità di sorte alcuna, un di lui figlio fosse Signore di Lenno? Ed Onomacrito .

E poscia a'volti impalliditi, e smunti Della terra Lennea, chiara, e divina, Argo accostossi, e vide de' defunti. Mariti l'offa sparse, e l'affassina Feminea schiera: appena fummo giunti, Ch'ogni donna accoltoffi alla marina. Isipile un di cruda al par d'Aletto Ci faluta, c'invita, e ci offre il letto.

E. Valerio Flacco 1 :

Verso l'Ato spingea le ardenti ruote Il biondo Dio apportator del giorno, Argo ful mar vacilla, e più non puote Inoltrarsi la prua, e nel contorno L'onda s'arresta, e se talor si scuote, Percossa, tosto essa in se fa ritorno; Ritorna il vento, spinge, e a vele piene Argo s'accosta alle Vulcanie arene.

E da la a poco +:

Il Dio leggiero i Minj in Lenno spinse.

Tra i moderni il nostro Divino Poeta 5 . Ella paísò per l'isola di Lenno,

Poiche le ardite femine spietate in a Tutti li maschi loro a morte denno.

> La Gittà Mirmidonia , il vider Ante , Giolco , Elice , ed Arne . Ver. 472. 2 Orf. nell'Argon. v.470.

z Efrodo nello Scudo d'Ercole così si espresse: La Mirmidonia Cistà Regia intera, La chiara Giolco . ver.380. E nel fine del libro : Cigno fu al fin fconfitto , il vide estinto

2 Lib. 2. n 75. 4 Verl. 323. l. 2. 5 Infernec. 12. 1 17 19 19 19 19 19

Non più a Giason di maraviglia denno, Nè agli Argonauti, che venian con lui, Le donne, che i Mariti morir fenno, E i figli, e i padri, co'fratelli sui; Sicchè per tutta l'Isola di Lenno Di viril faccia non fi vider dui,

Questa e pertanto, o cortese Letiore, la descrizione geografica di quefii Paesi della Telfigelia, che banno molta correlazione coll'affunto che intraprendo a fipegare; o une per non diffondermi troppa a lungo, ho molte cose tralasciato, che qui mi sono riservato di riportare, particolarmente del littorale di queste Regioni, prendendo la strada marietima dal promontorio di Camastreo a Mirina, concludendo che da Ajata a Mirina siano miglia eccenziati, o poco più: luoghi amenissimi, e secondissimi; onde cancò Dicearo nello Stato della Grecia:

I colli aprichi, e le fiorite valli
La Greca region da Ambracia flende
Sin del Peneo a' limpidi crittalli.
U' l' monte di Magnefia Omole fende
Le nubi co' fuoi campi e verdi, e gialli
Sicchè la prode Grecia or fale, or icende.
Così Filea delle Greche contrade
Lafciò memoria alla futura etade.

Parmi adello conveniente d'informare alquanto il Lettore dell'idea del mio affunto. Esaminando pertanto meco medesimo il luogo della Georgica di Virgilio, ove parlasi della battaglia de due Filippi, e consultando i suoi Comentatori, gli trovai tra loro così discordi, e confusi, che caddemi nell'animo di tentare, se potea tra di loro conciliarli; e nel medesimo tempo vedere, se poteva difendere questo insigne, e maravigliofo Poeta da alcune infussifienti accuse, che con troppa franchezza gli vengono date . La mira mia principale nell'impegnarmi a questo e stata di difendere Virgilio da quelle accuse fatte da Critici contro di lui . Il Soggetto al primo sguardo pare molto arido; ma l'esaminare un punto tanto dibattuto, nel quale non folo Virgilio, ma diversi altri corrispondenti passi di Poeti, e il credito degli antichi Storici e interessato, non può fare a meno, quantunque vada in lungo, di non interessare i Leggitori . Inoltre il modo da me intrapreso di trattare questo Soggetto puol farlo comparire molto più esteso, e dilettevole. Tanto più che se si esaminerà quanta diligenza abbia io fatta nel ricer-

s Furiof. c.37- otta.35. 2 Verf.3t.

ricercare i diversi capi di questa disputa, non dubito, che il Lettore non resti intieramente convinto della verità di ciò che afferisco. Ho procurato di esaminare con ogni diligenza le diverse ragioni di questa confusa controversia, e spero di aver dimostrato quel tanto che bo intrapreso di provare, cioè, che ne Virgilio, ne nessuno degli antichi Istorici si puol supporre mai, così poco avveduto, che possa riputarsi ignaro affatto dove fossero date le due battaglie di Farsaglia, e Filip. pi : e non oftante che pajano per gran tempo effere stati discordi sopra di ciò, io credo, che abbiano voluto dire l'istessa cosa; e quella differenza apparente, che si ravvisa tra di loro, nasca solamente dall'esfere stati male intesi da i loro interpreti; in quella guifa appunto, mi li permetta questo volgare, e basso paragone, che accade tra vecchi Amici, che banno assieme delle acerbe quevele, allora quando i loro servitori, o altri impiegati a portar delle ambasciate sbagliano il vero fentimento del loro Padrone, e col loro mal intendere seminano tra questi veri Amici il seme della discordia, ma questi confrontandosi tra di loro, e rischiarandosi l'equivoco, si conosce allora essere esti dell'istesso sentimento, e divengono più concordi di prima tra di loro.

Ho veramente ragionato affai fopra un Soggetto, che ad alcuni parrd affai lieve; ma fe fard conforme alla verità, spero, che mi si perdonerd d'averlo tirato così in lungo, attefe specialmente le diverse altre opinioni fopra questo Soggetto evidentemente storte, che servono solamente ad imbrogliarlo molto di più, e che se fossero state da me tutte messe assieme, farebbero ancora un maggior volume. Sono ben certo, che a molte Critice del nostro secolo comparirà questo Soggetto d'un affai piccolo rilievo, dicendo, che il disputare tanto sopra una sola espressione è un troppo affaticarsi sopra un niente, e che sia di pochissimo rilievo fe questo, o quell'altro passo in Virgilio sia ben inteso, o no: Conosco, che a questi tali la lunghezza di una Dissertazione sarebbe bastevole a togliere la volonta di leggerla: Ma conosco io bene a chi questa mia fatica indirizzo, il fino gusto del secolo, e il sano giudizio de veri Letterati; per ciò spero di non dover comparire appresso di questi ne troppo ridondante, ne troppo particolare nello stabilire un punto, che altre volte e ftato cotanto dibattuto. Che fe vi farò, come mi lusingo, riuscito, stimo d'avere bene, e con profitto il mio tempo empsegato .

.5177.3

# INDICE

| §.I. A Rgomento dell' Opera.                                  | Pag.           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| S. II. Flame di Virgilio .                                    |                |
| 6.111. Sentimento de i Moderni .                              |                |
| S.IV. Flame devl'Iltorici .                                   |                |
| S.V. Del paffo stretto di Teffaglia .                         | 1              |
| S.VI. Difesa d'Appiano, Dione, e Plutarco,                    | 2              |
| S.VII. Accusa de' PP. Catron, e Rouille.                      | 30             |
| 9.VII. Accuja as II. Carron, C. Icarron                       | 31             |
| S.VIII. Esame de' versi di Virgilio.                          | 31<br>31<br>44 |
| §.IX. Di due Cietà dette Filippi .                            | 21             |
| 6.X. Le due Filippi erano Macedoniche.                        | - 4            |
| S.XI. Descrizione del Monte Emo .                             | - 1            |
| KYII. Ravioni di Virgilio per nominare i due l'impri aggiorio | - 5            |
| S VIII Dell'augurio della fomiglianza de nomi .               |                |
| S.XIV. Difeja d' Ovidio, Lucano, e Manilio,                   | 5              |
| 8.XV. Efame di L. Floro                                       | 6              |
|                                                               |                |









# FARSAGLIA, E FILIPPI

0 S 1 A

# LE DUE CITTÀ DI FILIPPI

RAMMENTATE DA VIRGILIO NELLA SUA GEORGICA SPIEGATE ED ACCORDATE COLLA STORIA.

# §. I. Argomento dell' Opera.



ON piccola è flata fino ad ora la controversia tra gl'Istorici, e i Comentatori de'medesimi e dei Poeti, nella contradizione apparente, che è tra i medessimi sopra un punto di latto. Virgilio ci dice, che Filippi vedeva per due volte l'Atmate Romane im-

pegnate l'una contro l'altra, volendo dire prima di quella di Giulio Cesare contro Pompeo, poi di Ottaviano Aug. e M.Antonio contro Bruto, e Cassio 1:

Ergo inter sesse paribus concurrere telis Romanas acies iterum videre Philippi;

Nec fuit indignum Superis, bis sanguine nostro Æmathiam, & latos Hami pinguescere campos.

Tutti gli altti Poeti parlando di quelta battaglia s'accordano con Virgilio, e pajono aver copiato da lui: Così Ovidio?:

Æmathiaque iterum madefient cade Philippi.

e Petronio 3:

Cerno equidem gemino jam stratos Marte Philippos .

...

Luca

E Georg. lib. z. v. 489. a Metam. lib.xv. v. 827.

3 Satyr.

#### VIRGILIO VINDICATO.

Lucano, di cui averò in appresso spesse volte occasione di parlare, nomina sovente le due battaglie de Filippi, e Manilio è ancora più chiaro, ed espressivo degli altri, quando egli descrive, come sa Virgilio, le calamita predette dal Cielo, ove dice ::

Civiles etiam motus, cognataque bella Significans; nec plura alias incendia Mundus Suflinuis, quam cum Ducibus jurata cruentis, Ama Philippaes implevant agmine campos. Vixque etiam ficca miles Romanus arena Offa virum, lacerofque prius fuper afitit artus; Imperiumque fuis conflixit viribus ipfum; Perque Patris Pater Augustus veligia vicit.

In fomma tutti li Poeti s'accordano di stabilire a Filippi la tragica scena d'ambedue li fatti d'arme: E pure se vi è alcun credito dovuto all'antica storia, non vi è cosa più cetta di questa, che la prima battaglia su data nella Tessaglia sopra le pianure di Farsaglia, e la seconda ne i Campi Filippi, vicino a i consini di Tracia, e Macedonia, più di cc. miglia distante l'una dall'altra.

In questa discordia apparente tra i Poeti, e gl'Istorici, vi è, come facilmente si può giudicare, la stessa diversità tra i loro Comentatori, se efamineremo le loto annotazioni, non solamente sopra questo passo di Virgilio, ma ancora sopra gli altri Poeti, ed Istorici, che parlano della battaglia di Filippi, si troverà tanto di consusione, e contradizzione tra di loro, che semberrà, che Filippi sosse destinata ad essere sempre un campo di battaglia; e potrebbe ancora dirsi con Virgilio,

Romanas acies iterum videre Philippi .

La mia intenzione non è d'impegnarmi in tutte le loro dispute 2;

Mars. Aftron. lib. r. a che le noeud , & pretend que les deux bataila Un feavant critique des nos tems tranles dont Philippes (ut temoin , furent les

committee ( Section )

ma di efaminare folamente quei foli Critici, che sti mano, come cosa già a loro accordata, che li Poeti, ovvero gli Storici sono rei di grandissimo errore; e mostrerò in primo luogo, che simile accusa è egualmente ingiutiosa, ed irragionevole contro gli uni, e contro gli altri; indi mi sforzerò di fatli comparire conciliabili tra di loro, senza che vi comparisca etrore alcuno.

# §. Í I. Efame di Virgilio.

TRA i Poeti, Virgilio è principalmente intereffato a difenderfi, essendo itato accusato d'essere non solamente il primo, che sbagliava nel fatto; ma ancora per essere stato la cagione di sar cascare nell'istesse errore gli altri. Mons. Rouve, per non dut altri, accussi di questo Virgilio in una sua annotazione sopra Filippi, al fine del suo r. Lib. della traduzione di Lucano ver. MCXVIII., dove egli accorda lo sbaglio del suo Autore, e non ardisce di giustificario, slimando il suo, e gli altri Poeti a bastanza giustificati nel seguitare il loro gran Maestro Virgilio. Egli scrive così: "Egli è assi da maravigliarsi, che tanti grand'uomini dell'antichità, come Virgilio, Ovidio, Petronio, e Lucamo, o dovesse sono suo saglio tanto considerabile nella Geografia, quanto è quello di consondere il campo di battaglia fra Giulio Cesare, e Pompeo, con quello tra Ottaviano Aug.

deux combats confecutifs, que Brutus, & Cassus liverent contre Octavien, & contre Antoine a la vué de Philippes en Thrace. De là, dit-il, ces expressions de Virgile,

Peribus concurrer telis
Romans acie iterom pieter Philippi.
En effet, la bataille qu'on appella de Philippes consinta en deux aciona. Dans la
premiere Cafficus, qui fe celt vaincu, quoique son parti eut eu de l'avantage, plein
d'aute terreur precipitée, fe fi trêre par Pindare son affranchi. Dans la seconde, qui
fe donna quelques femains après, Brutus

defait, & vaincu fe fit donner la mort par le bras d'un de fes Domestiques, pour eviter de tomber aux mains de fes vainqueurs. Voilà, dit ce critique, les deux batailles, que vit la Philippes de Thrace?

Breise sièrer Philippi.

Sans doute toute la difficulté feroit annoantie par ces fyshemes, s'ils etoient foûtembles. Par malheur les passes pour nous examinous combant fur la bataille de Phirfalie, e sur celle de Philippes &c. Catrou not, in Vigill.Gorg. 1, not.19.

### VIRGILIO VINDICATO.

Bruto; quando è cosa chiara, che l'uno è state nel mezzo della Testaglia, e l'altro in Tracia, avendo una gran parte della Macedonia in mezzo. E vero, che Sulpizio, uno de comentatori di Lucano, dice, che ci era una Città chiamata Filippi, nella di cui vicinanza, su da la battaglia tra Cesare, e, e Pompeo; ma non sò con quale autorità lo dica: supponiamo non ostante, che ciò sia vero; è cosa indubitata, che queste due battaglie surono date in due diverse Provincie. Consesso il mio sentinento, che questo è stato originalmente l'errore di Virgilio, e non è sacile d'immagnarsi con qual motivo uno Scrittore così cotretto abbia commesso un somigliante errore, che poi gli altri hanno seguitato senza punto esaminarlo.

Per quanto sia grande la venerazione, che aver si debbe per Virgilio, non ostante non pare che esser possa cosa impossibile, che egli possa avere sbagliato. I Scrittori più celebri dell'Antichità, forse come i nostri, poterono qualche volta sognare: ma nel caso nostro, dove la critica puramente stà rivolta sopra un punto di fatto, non è da immaginarsi senza autorità manifelta, che noi possiamo esser meglio informati di quello che accadeva nel tempo di Virgilio, che egli stesso. Se la materia disputata sosse di poco rilievo, egli avrebbe potuto inavveduramente sbagliare; ovvero se sosse stato un fatto accaduto in un angolo della terra lontano, e conosciuto da pochi, allora si sarebbe potuto dare il caso, che egli ne sosse stato male informato, e che il suo sbaglio restasse coperto sino a questo nostro secolo illuminato; Ma che i due famosi campi di battaglia, dove il Fato del Romano Imperio fu deciso, li quali stanno ancora situati nella parte più praticata della terra, e tanto conosciuti, quanto l'istesse strade di Roma, a un numero immenso di persone, eziandio ignoranti, e a i soldati d'ambe le armate : che uno Scrittore correttissimo, come Virgilio, potesse ignorare, e sbagliare questi due Campi di battaglia, è

cosa certamente incredibile. Il Dottor la Motte osserva, che noi diremmo certamente un Poeta incorretto, e negligente, il quale dicesse, che le due battaglie di Fontenoy, e di Custrino fossero state date nell'istesso sito: sono ancor io dell'istesso parere: farebbe un errore troppo grande, eziandio per i Scrittori di bassa tempra; ne è credibile, che il gran genio del nostro secolo potesse così sbagliare; onde molto meno si deve ciò supporre di Virgilio. Bisogna considerare, che egli aveva in circa xxiii.anni , quando si diede la hattaglia di Farsaglia , e xxix. a quella di Filippi; anzi poco doppo fu introdotto nella Corte d'Augusto; e fenza alcun dubbio, che quando egli feriveva la Georgica, trattava diversi degli Officiali, che intervennero ad ambedue le battaglie; almeno siamo sicuri di questo, che egli aveva amicizia con Orazio 1, il quale si trovò nell'ultima battaglia, se non in ambedue; ed attesa la figura, che egli vi sece, come ci dice spesse volte, non è suori di proposito l'immaginatsi, che questo farà stato frequentemente il foggetto della loro conversazione : che se mai Virgilio sosse stato così cattivo Geografo, conforme si suppone, poteva essere meglio informato dal suo Amico; quando creder non si volesse, che Orazio fosse tanto spaventato dalla mischia, che non si sovvenisse più del luogo preciso dove seguisse la battaglia. Ma se era ssuggito a Virgilio, e ad Orazio, non è da concepire, che Augusto la persona principale, e più interessata a'Filippi, e Mecenate, a cui sono indirizzate le Georgiche, e ciaschedun altro di quella illuminata Corte, dovessero tutti lasciar passare un errore così grande senza correggerlo; ed è ancora più da maravigliarsi, che nessuno de' Critici di quel secolo, specialmente se avevano tanta sagacità, e buon umore, come i nostri, non dovessero mai scoprire questo tale errore, e rimproverarne Virgilio; il che è più che certo, che non l'abbiano mai fatto, altrimenti è quasi impossibile, che tanti altri Poeti, che l'hanno feguito, dovessero ancora essi correre nell'istesso sbaglio.

1 Lib.11. od.7.

#### 6

## §. III.

## Sentimento de i Moderni.

Utto questo viene da me detto semplicemente per giustifi-care Virgilio con ragioni estrinseche; ma per assolverlo del tutto bisogna procedere in secondo luogo ad esaminare gl'Istorici. Ma è necessario prima d'avvertire, che questa chiara evidenza, per non dire dimostrazione, in favore di Virgilio abbia indotto, come io credo, diversi celebri moderni Scrittori a giudicare, che ambedue le battaglie furono date nell'istesso sito, sopra una falsa supposizione, che tale su il sentimento di Virgilio; così Hoffman, Moreri, Callier, Ferrari, Baudrand, V vells, i quali tutti fono d'accordo, che Pompeo fu disfatto vicino a'Filippi ne i confini di Tracia, come furono similmente disfatti Bruto, e Cassio; e se fosse di necessità il cercare più avanti, credo che potrei ancora trovare molti altri Scrittori dello stesso sentimento; non ostante che Cesare egli stesso ( la di cui autorità non si può certamente disputare) ci assicura ne' suoi Commentary, che la famosa battaglia tra lui, e Pompeo, su data nelle pianure di Farfaglia nella Tessaglia. Contutto ciò questi Autori in vece di produrre dall'Antichità alcuna testimonianza in favore della loro opinione, quasi tutti mentiscono da se stessi, facendo nella medesima pagina Farsaglia nella Tessaglia, e stare insieme Filippi sopra li confini della Tracia, memorabili per il medesimo fatto d'armi 1; dal che si ricava, che questi sono in grandissimo errore tanto nell'istoria, quanto nella Geogra-

z Ved. Ferrar. Hoffman, Morer. foprala parola TheWalia. Philippi colonia, & urbs Macedonia,

Philippi colonia, & urbs Macedonie, condita aut inflaurata a Philippo Rege in Thraciæ confinio apud Montes Pangæi, ubi inter Cæfarem, & Pompejum pugnatum eft, postea vero inter Augustum, & Cassium. Hossman.

Philippes ville de Macedoine . S. Paul

convertit les peuples de cette ville; Et lenr ectivit de la prifon la letter, que nous avons curte les Canoniques. C'est aussi près de cette Ville, que Pompee sut defait par Cefar en,706. de Rome, & que Cassus, & Brutus furest valneus par Augolle, & M, Antoine en 712. comme Live, Plutars, Velleius, Dion, Applien, Florus & e. l'ont remarquè. Morer.

Geografia. Altri poi, e questi sono in maggior numero, prevedendo la fallità di quelta opinione ci dicono, che ambedue le battaglie furono date non al primo mentovato Filippi fopra i confini di Tracia, ma vicino ad un'altra Città chiamata parimente Filippi in Tessaglia, se bene meno conosciuta: Così Servio, ovvero il Compilatore delle annotazioni, che corrono fotto il suo nome (se possiamo numerarlo tra i moderni); Stefano nel fuo Tesoro della lingua Latina; Petavio 1, Heylin 2, Torrenzio, Desprez 3, Dacier, Sanadon 4, Mylord Lauderdale 5: Tutti s'accordano, che Bruto, e Cassio surono disfatti nella Tessaglia nel medelimo lito, che era già stato fatale a Pompeo.

Ma i più forti fostegni di questa opinione sono i due recenti celebri Scrittori dell'istoria Romana Cattou, e Roville, i quali ci dicono al tom. 6 xviii. della loro storia, che Augusto con Antonio accamparono nella medesima pianura di Farsaglia, la quale era stara tanto fatale a Pompeo pochi anni prima; e poco doppo, avendoci prima avvisati 7, ch'era d'uopo l'esaminate con cautela, quale delle Città chiamate Filippi dava titolo alla famosa batraglia nominata da essa, ne rammentano tre: una nel mezzo della Tracia, ora chiamata Filippopoli, la seconda Edonia su li confini di Macedonia, e Tracia; e la terza nella Firoide, piccola Provincia della Tessaglia; concludendo, che l'ultima fosse quella in questione. In somma la loro mira principale per tutto il racconto, che fanno della guerra di Augusto, e d'Antonio contro Bruto, e Cassio, il quale si estende per più di 80. pagine, non è indirizzato ad altro, che a provare; che quella famofa battaglia fu data nella pianura tra Farfaglia, e Filippi della Tessaglia, precisamente nell'istesso sito, dove.

<sup>2</sup> Ration. Tempor. 2 Aella Cofmorrat .

<sup>3</sup> Nelle not. fopra Oraz. Ad ufum Delphia. 4 Ablle loro diverf.annot.fopra il metefime.

<sup>5</sup> Nella traduz. di Virgil. Sequente vero anno cum M. Bruto , &

Conjuratorum Principibus Octavius , & Antonius acie decertarunt in Theffalia ad urbem Philippos . Petar.

Philippi Civitas Theffalia a Philippoinftaurata, mutato nomine, cum Dathos. antea diceretur, gemina Romanorum clade inlignita, Pompei primum, deinde Bruti, & Caffii adverfus Cafarem , & Antonium , Torrent. &c..

<sup>6.</sup> P.159 .. 2 P.173.

dove Pompeo su disfatto da Giulio Cesare. E per mostrare viepiù quanto sono attaccati a questa loro opinione, aggiungono, , che sembava, che la Provvidenza così disponesse, che il ,, siglio adottivo di Cesare dovesse vincere nell'issesso qua ,, dove il suo padre aveva già vinto ,, Tutte queste contradizzioni fanno vedere quanto sia necessario il dilucidare un passo, il quale ha dato motivo a tanti shagli.

## §. IV.

## Esame degl' Istorici.

Onfideriamo adesso il racconto della battaglia lasciatoci dagli antichi Istorici, e vediamo di disenderli d'una ancora più grande accusa, cioè di falsità. Comincierò da Appiano, come Autore più circostanziato d'ogni altro, particolarmente per la pianta del paese, e la marcia d'ambedue le armate, ed i ioro diversi accampamenti, onde riferirò il suo racconto intiero, e giusto per quanto mi sia possibile; aggiungendovi la testimonianza degli altri Istorici in di lui favote, indi risponderò agli objetti fatti contro di loro. Appiano 1 doppo aver raccontate le diverse conquiste fatte da Bruto, e Cassio nell'Asia minore, e a Rodi, e quanta milizia, e somma di denato avevano raccolto per mezzo di quelle conquille, per profeguire la guerra contro Cefare ed Antonio, ci dice 2; che Bruto comandò alla sua flotta Liciana, che colle sue altre navi dovesse fare il giro sino ad Abido, che ancor egli marciava con l'infanteria da quella parte, aspettando in quel sito l'arrivo di Cassio dalla Jonia, affinchè trapassassero insieme a Sesso. Dall'altra parte Augusto, ed Antonio radunarono tutte le loro forze insieme a Brindisi, e non ostante tutti li mezzi presi per forprenderli, trapassarono di là ad Epidamno 3: ", Fra tanto Cedi-, zio, e Norbano spediti da Cesare, ed Antonio in Macedonia

2 Lib.4. de Bell. Civil. 2 Pag. to28. ed. Toll. 2nn. 1670. 3 Pag. 1023.

### VIRGILIO VINDICATO.

, con otto Legioni, affrettandoli d'occupare i monti di Tracia. s'erano allontanati dalla Macedonia circa 1500. stadi, cioè " 200. miglia; passata la Città di Filippi, ed insignoriti del " passo, e de' luoghi angusti de' Torpidi, e de' Sapei, membri ", del Reame di Rescupori, onde solamente è il passaggio d'Asia " in Europa, e di qui impedivano il camino a' foldati di Caf-" sio, che volevano passare da Abido a Sesto. Rescupori, e " Rasco erano Fratelli, Re d'una parte sola di Tracia, ma erano " contrarj insieme ; perchè Rasco seguiva le parti d'Antonio, e Rescupori era in favore di Cassio; e ciascuno aveva seco " tremila Cavalieri bene all'ordine . Dimandando quelli , che " erano con Cassio, del camino, Rescupori rispose in questo " modo: Il camino diritto più breve, ed usitato a condursi ", ne i luoghi stretti de' Sapei essere per la città di Eno, e di " Maronea; ma esser pieno di gente d'arme, e serrato da'ne-» mici; il circuito effer più lungo tre volte, e più difficile, » ma che i nemici non farebbero venuti incontro per la care-37 stia delle vertovaglie. Da questa ragione persuali quelli di », Cassio presero il camino per l'Eno, e Maronea, per la via », che conduce in Lisimachia, e Cardia, le quali città, come 3, due porte chiudono l'Istmo del Chersoneso di Tracia. Il se-, guente di andarono al feno di Melano, o sia nero - Due gior-" ni consumò l'esercito nel passare il seno nero, spargendoli per " tutti i luoghi marittimi, infino al monte Eno, e Bruto, e " Callio presero la via per luoghi fra terra; e a Tullio Cimbro " imposero, che andasse scorrendo, e costeggiando le marine ... Quì Appiano descrive la costa marittima di questo paese come deserto, e poi procede così col suo racconto. "Cimbro aven-, do navigato di là da questa spiaggia deserta, si apparec-" chiava conforme era stato istruito a delineare il Campo, la-" sciando alla guardia de' porti quei soldati, e navigli, che " giudicava necessarj. Norbano adunque, il quale aveva ab-" bandonato questi luoghi, come inutili, ed angusti, com-.. moffo

" mosso dal dubbio delle navi di Tullio, provandosi ne'luoghi ", stretti de' Sapei, chiamò in ajuto suo Cedizio, dalle soci de' Turpilj; della qual cosa avendo Bruto notizia, mandò innanzi a quella volta una parte de' fuoi : il che intendendo , Norbano, e Cedizio, fornirono i luoghi de' Sapei con fomma " prestezza di foldati, e di munizioni, in modo che a i foldati , di Bruto su intieramente serrato il passo; i quali disperandosi di poter passare, dubitavano di non essere forzati a entrare nel giro, che da principio avevano ricufato, e caminar per luo-,, ghi occupati dagli avverfati da ogni banda . Rescupori adun-39 que veggendoli posti in tale difficoltà, diede loro questo 35 configlio: effere un camino di tre giorni presso al monte de' 33 Sapei, ma essere difficile a tenerlo per l'asprezza delle rupi, o andelle balze, e per esfere luoghi senz'acqua, e pieni di selve : 39 Nondimeno volendo portar seco dell'acqua, e caminar per , quei sentieri stretti, anderebbero sicuri, e passerebbero ad 39 ogni modo, perchè non farebbero uditi, o veduti neppure » dagli uccelli, per la densità degli alberi, e profondità del-35 le felve, e il quarto giorno facilmente si condurrebbero ad un 59 fiume, chiamato Arpesso, il quale si scarica nell'Ermo; onde poi in una giornata si condurrebbero a Filippi, e preverreb-» bero i nemiciall'improvifo, e romperebbongli fenza rime-22 dio . Piacendo a' soldati il consiglio di Rescupori, benchè m temessero della difficoltà del camino, nondimeno invitati » dalla speranza di poter serrare i nemici per questa via, >> mandarono innanzi una parte di loro fotto L.Bibulo in com-» pagnia di Rescupori. Costoro adunque con molta fatica, » procedendo nel camino, il quarto di stanchi già dall'asprez-» za della via, e tormentati dalla sete, perchè già mancava " l'acqua, ch'avevano portato seco per tre giorni, incominn ciarono a temere, e dubitare di non essere condotti nelle " reti . Per lo che mossi da ira incolpavano Rescupori, ripren-" dendolo, come autore delle infidie, benchè esso gli confor-, taffe

, raffe a non dubitare. Bibulo similmente li pregava, che vo-, lessero pazientemente sopportare il resto del camino. Era già " vicino alla sera, quando quelli che andavano innanzi videro il fiume; onde subito per la letizia su levato il rumore, come era conveniente. Questa lieta voce pervenne insino a quelli che erano da ultimo. Bruto, e Cassio intesa la cosa, col resto dell'esercito presero il medesimo viaggio, caminando per luoghi deserti, ed aspri con incredibile prestezza. Questo rumore su palese agli avversarj in modo che non porerono essere prevenuti; perciocchè Rasco fratello di Rescupori accorgendoli della cagione dello strepito fu preso da grandissimo itupore; maravigliandos, ed ancora parendogli impossibile, che un esercito tanto grande fosse potuto passare per luoghi senza via, e senz'acqua, e tanto difficili, e oscuri per le molte, e spesse selve, che nonche altro, le fiere sembrava impossibile, che passare le potessero. Rasco adunque veduti gia arrivati i nemici, ne diede subito avviso a Norbano, e agli altri, i quali fuggiti la notte dai luoghi de Sapei, si condussero nella Città d'Amfipoli -- I soldati di Bruto in quel mezzo con maravigliofo ardire scesero ne i Campi Fi-,, lippici, dove pervenne ancora Tullio Cimbro . In que-,, sto luogo adunque si accampò tutto l'esercito di Bruto, e, " Cassio.

" La Città de Filippi anticamente fu chiamata Dato, e prima fu nominata Crenide, la quale è posta a piedi di una collina , onde nafcono più fontane con acque falubri, e abbondanti. 
" Quetto luogo Filippo Redi Macedonia eleste come opportuno, e accomodato all'impresa della Tracia, e fece ivi intorno uno il stecato, e da se lo chiamò Filippi. E', come abbiamo detro, in un colle compreso tutto dalle mura della Città, e da Settentrio, ne da balze e boschi, e da questa parte Rescupori confortò Bruto to che si ponesse con l'efercito. Dal mezzo di vièuna palude, e doppo di lei il mare. Da Levante sono li stetti de Sapte, e de la compania de la Città de

#### VIRGILIO VINDICATO.

12 Turpili. Da Ponente è una pianura amplissima è spaziose, la quale si distende da Murcino sino a Drabisco, ed al fiume Strimone, per lo spazio di stadi 3 50.è abbondantissima di gramigna, e l'afpetto fuo è dilettevole, ed ameno; dove e fama, che fu violata una zitella mentre raccoglieva de fiori. Per mezzo pafsa il fiume Zigaste. Dal colle di Filippi è un altro colle non molto lontano, detto di Bacco. Più oltre intorno x. stadi fono due altri colli feparati l'uno dall'altro per lo spazio di vi i, itadj. In uno di questi colli, che guarda al mezzo di, Cassio prefe gli alloggiamenti, e nell'altro Bruto; non si curando di se-, guire Norbano, che del continuo fuggiva loro dinanzi, perchè già fi diceva, che M. Antonio fi avvicinava, essendo allora Augusto ammalato in Epidamno. Era la pianura, la quale abbiamo descritta, molto accomodata al combattere, e i colli molto opportuni agli alloggiamenti, nel circuito de' quali da una parte erano stagni, e paludi insino al fiume Strimone, e " dall'altra erano luoghi angusti, e senza entrata. Tra l'uno, e l'altro colle era una pianura di tradj vin. come abbiamo detto molto facile a caminarla, donde era il passo, ed uscita come da una porta in Asia, ed in Europa. Bruto, e Cassio fortificarono quella pianura da steccato a steccato, lasciando in mezzo ,, una porta in modo, che i due eserciti, ne'quali divisero il cam-,, po loro, parevano folamente uno. Correva in detto luogo un , fiume detto Ganga, o Gangite, e dalla parte di dietro era la ma-, rina; onde potevano avere l'entrata, e l'uscita di tutte le ne-" cessarie provisioni. Le vettovaglie l'avevano messe nella Città " di Taso, ch'era come loro granajo, la quale era lontana cir-2 ca C. stadj . M. Antonio avendo notizia di questi provvedimenti, of faceva innanzi con tutto l'esercito con somma prestezza con " animo d'infignorirsi d'Amsipoli, come di Città molto opportu-, na al bifogno della guerra : ma intendendo come questo luogo ", era guardato, e fortificato da Norbano, ne prese grandissima letizia, e con Norbano lafciò Pinario con una Legione, ed egli

con incredibile ardire continuando il camino prese gli alloggiamenti presto a quelli de'nemici intorno a viii. stadi : allora si potea vedere la qualità dell'uno esercito, e dell'altro: Bruto, e Cassio erano in luogo piacevole, e fresco; Antonio era nell'infima parte del piano: i foldati di Bruto, e Cassio avevano la comodità del fiume; quelli d'Antonio traevano l'acqua da pozzi, i quali avevano cavati essi medesimi : la vettovaglia di Bruto, e Cassio veniva da Taso; agli Antoniani era por-50 tata da Amfipoli lontana più di stadi 350.La venuta di M.An-, tonio sì repente, e lo ardire, che dimottrò nell' accamparsi tanto presso a' nemici, recò loro non mediocre spavento. Con fomma prestezza fecero adunque alcuni castelli di legname, i quali fortificarono con fosse, e con steccati. Antonio ancora si " fece forte dentro gli alloggiamenti; e avendo l'un campo, e 33 l'altro fatte quelle provitioni, che parevano necessarie, fu dato , principio a qualche scaramuccia con la fanteria, e con al-., cuni cavalli leggieri.

Le due armate così fituate, e Cefare effendo arrivato, al fuo campo, Appiano i feguita a raccontare ambedue li fatti d'arme. Il primo, che terminò con la morte di Caffio per le mani di Pindato fuo Liberto i cel il fecondo, che accadde venti giorni doppo l'altro, ove Bruto effendo disfatto, fu uccifo dal fuo famigliare Stratono i a. In ambedue quelte bartaglie, artefo lo fitatagemma ufato da una parte e l'altra, prima di dare il combattimento, vi fono più, e diverfe circoffanze, le quali corrifpondono efattamente al fito degli accampamenti spieno a Filippi, come ho già raccontato; ed in neffun modo poffono appartenere al campo di Farfaglia. Di ciò ne fia un efempio, lo fitatagemma ufato da M. Antonio per tirare un cordone, o linea attraverfo della palude, la quale fiava di mezzo tra Caffio, e il Mare, affine di tagliare ogni comunicato.

A Appr. Aicf. lib.4, delle Guerre Civili,

<sup>2</sup> Pag. 1046.

÷ 4

zione tra detta foro armata; e l'Hola di Tafo 1; L'opere fatte da Caffio per rendere inutile, e vano ogni tentativo di tal genere; Di più la disposizione del campo d'Augusto dopo la morte di Caffio 2, prima di date la seconda battaglia, dividendo la sua armata in diversi corpi mezzo miglio distanti l'uno dall'altro, affinchè si stendescribe così sino alla spiaggia del mare, accioce chè in tal forma tagliata venisse la comunicazione tra il medesmo. e l'armata di Bruto.

Sino a quì abbiamo seguitato il racconto d'Appiano, ora vediamo quel tanto, che ne dicono gli altri storici, per corroborare la di lui relazione. Siccome si è perduta tutta quella parte della storia di Livio concernente Augusto, e non ci resta alcuna intiera, e compita istoria di quei tempi, se non che piccoli trattati feritti da' Romani medelimi, non v'è da sperare grand'ajuto da quelli, da cui dovevamo più sperarlo. Vellejo Patercolo, che viveva intorno quel tempo, e che tratta di questa guerra 3, sa menzione solamente del nome di Filippi, fenza dare alcuna descrizione del luogo, supponendolo abbastanza noto a tutti: con tutto ciò m'immagino, che il semplice nominarlo nella maniera ch'egli fa , Urbem Philippos , dà chiaro indizio, ch'egli vuol dire quella famofa Città nella Tracia; poichè s'egli avesse parlato dell'altra Filippi nella Tesfaglia, la quale su una Città più oscura, e comunemente conosciuta nell'istoria col nome di Tebe, egli senz'altro ci averebbe dato qualche segno per distinguerla.

Steronio nella vita d'Augusto parimente discorre della guerra Filippense, senza estendersi di più, col dare una descrizzione del luogo, ove su data la bartaglia. Ma v'è un passo susfeguente in quell'Autore 4, il quale casualmente ci assicura es-

a Pag. 1044.

<sup>3</sup> Pag. 1056.
3 Tum Cefar, & Antonius trajecerunt exercitus in Macedoniam, & apud Urbem Philippos cum M. Bruto, Cassoque scie enacurrerunt. Lib.11. cap. 702

<sup>4</sup> Ingresso primam expeditionem, ac per Macedoniam ducente exercitum in Syriam, accidit, ut apud Philippos, facrate olim viciricium Legionum Arz sponte subitie tollacerent Igaibus. Suet. in vit. Tiber.

sere quel Filippi ne i confini di Tracia; perchè nella vita di Tiberio, parlando degli auguri, che pronolticavano la grandezza di quel Principe, egli dice, che in occasione della di lui prima espedizione in Siria, passando la Macedonia, accadde a' Filippi, che gli Altari già consecrati dalle Legioni vittoriose fiammeggiassero, da se stessi. Ora è cosa certa, che la strada per la Macedonia in Asia passava per la Città di Filippi ne i confini di Tracia, e non per quella di Tessaglia. Ma supponendo, che non vi fosse altra pruova chiasa più in favore d'una Filippi, che dell'altra, con tutto ciò ci è da presumere assai contro quella di Tessaglia, che nessuno degl'istorici; sia Greco o Romano, fuori di L. Floro, il quale spiegherò in appresto, ci dà il minimo indizio, che le due battaglie fossero date nell'istesso luogo : nè si può mai credere , che sutti avessero traseurato di rammentare una sale circostanza. Gl'Istorici Greci ci danno. l'orazioni di diversi Generali avanti il fatto d'arme; e mi pare, che il campo di battaglia, gli averebbe naturalmente indotti a discorrerne un poco , quando fosse vero , che le due battaglie si davano nell'ittesso luogo: ovvero supponendo, che Bruto, e Cassio tralasciassero a posta il nominar Farsaglia, come luogo fatale, per la medefima ragione Ottavio, e Antonio dovevano nominarla, come cofa gloriofa di vendigare la morte di Giulio Cesare nell'istesso sito, e luogo, dove egli trionso. e perdonò la vita a Bruto. Il loro folo filenzio è un argomento forte contro la verità di questo ...

In oltre è da notarsi, che Plutarco nella vita d'Antonio, parlando di diverse aspre imbasciate, che, si mandavano Augusto, e M. Antonio poco prima della battaglia di Azzio, ci dice in una di esse, che Antonio facendo una risposta con bravura ad Ottavio, lo ssidò a duello, ponnostante la disparità della loro età; ovvero se ricusato, avesse il duello, che l'avereble combattuto nella piantra di Farfaglia, dove Giulio Cesate aveva prima vinto Pompeo con un fatto generale, e secisivo:

ora se questo soste stato il medesimo luogo, dove egli stesso combatteva altre volte per Ottavio, tanto più che per mezzo suo si ottessine la vittoria, afficurando con ciò ad Ottavio la metà dell'Impero, non è credibile, che avesse tralasciato in questa lettera di rinfacciare ad Ottavio il fatto.

Ma si potrà qui objettare da alcuno, che le sin qui addotte, non siano che pruove negative, onde necessario sembra di dover far uso delle pruove positive, tirate da altri istorici Greci; e spero dimostrare, che tutti s'accordano esattamente con Appiano, senza punto contradire la di lui topografia. Plutarco nella vita di Bruto, ci dice, che quando egli, e Cassio passarono d'Asia in Europa, marciarono sino alle coste marittime in faccia a Taso, e le truppe sotto Norbano essendo ivi accampate in un luogo chiamato le Strette, vicino a Simbolo, erano circondate, e costrette a fuggirsene, e che poco mancò, che Norbano non perdesse tutta l'armata. Dione Cassio ancora più espressamente và d'accordo con Appiano dicendo; Che Bruto, e Cassio doppo avere aggiustati i loro assari nell'Asia, si affrettarono di passare in Macedonia, ove Norbano, e Cedizio Saxa li prevennero col paffare il mare Jonio, avanti che Stazio potesse arrivare ad intercettargli, e s'impadronitono di tutto quel paese sino a Pangea, accampandosi nella vicinanza di Filippi. Qui da l'Ittorico una corta, ma altrettanto vera descrizzione della Città di Filippi. Sta, dic'egli, vicino a Pangea, e Simbolo : Simbolo è così detto, perchè in quel sito le quattro montagne si uniscono con un'altra, che si estende dentro terra, e giace tra Napoli, e Filippi. Il primo di questi luoghi stà sulla spiaggia del mare in faccia a Taso, e l'altro in una pianura tra mezzo le montagne. Indi egli feguita a dire, che Saxa , e Norbano si erano impadroniti della strada più dritta sopra le montagne, e Bruto, e Cassio non avevano ardire di passare per quella strada , ma facevano un giro attorno, e verso Crenide. Qui è da notare, che non ci à diè disputa alcuna, quale de due Filippi egli voglia denotare; poichè lo troviamo nominato col suo antico nome di Chremides.

# §. V. Del passo stretto di Tessaglia.

RA cercheremo di stabilire per quanto sia possibile, ove fossero queste Strette, delle quali Saxa, e Norbano si erano impadroniti, e che fono da Appiano chiamate le Strette de' Sapei, e da Plutarco semplicemente le Strette; le quali egli pone vicino a Simbolo. Dione Cassio 1 le descrive, come la strada più corta per passare i monti. Nel fare questa ricerca io trovo il medelimo passo, almeno una parte di esso, e che fu chiamato nell' Itinerario Acontifma, e siccome fu una Stazione Romana, da ciò si può comprendere quanta fosse la sua distanza da Filippi, essendo da alcuni computata a miglia xtviii. e a xix. cioè ix. dall'Acontifma fino a Napoli , e x. o xu. sino a Filippi. Inoltre v'è da osservare nella descrizione. che Ammiano Marcellino 2 ci dà della Tracia, affermarci egli, che le ripide, e serrate Strette, chiamate Acontisma, sono situate vicino a' limiti di Macedonia dalla parte di Levante, perciò non dovevano effere molto discotte dal fiume Nasso, il quale fu comunemente creduto esfere il confine di divisione di quel paese dalla Tracia. Il medesimo Autore 3 ci dice in un altro luogo, che queste Strette surono sortificate da un qualche Generale Romano, come un passo principale per entrare nel paese del Nord; e venghiamo assicurati, che ancora esistono in tal condizione. La natura ci ha messo de i contrasegni, che non

<sup>1</sup> Hift. Rom. 116.47.
2 Ex angulo orientali Macedonicis jungitur collimitiis per sectas, pracipitesque vias, qua cognominantur Acontifus. Am. Marcell. 165.24.6.45.

<sup>3</sup> Obftruxit tres aditus anguftiffimos per quos provincia tentantur arcton. Unum per Ripensem Daciam, alterum per Succos notifimum, sertium per Macedonia, quem appellant Mesnisma. Id. lib. 26.

non mutano mai; e le fortificazioni aggiunte rimangono ancora in qualche conservazione, non ostante la furia di quei barbari del Nord, che le passavano sì spesso. Che ciò sia vero, Paolo Lucas 1, che viaggiava per questa strada nel MDCCXIV., parlando della Cavalla, la quale è la vecchia Napoli, ovvero vicino ad essa, ci dice, che nelle vicine montagne si possono ancora vedere molte grosse, e lunghe muraglie, e diverse belle fornficazioni, le quali fenza dubbio sono state fatte per la difesa di quella Città. Si maraviglierebbe ognuno, dic'egli, a vedere le vestigie di muraglie, che si estendono alla cima delle più alte montagne, senza che ve ne sia alcuna menoma tradizione tra la gente del paese. Ma è facile ad indovinare, che furono fatte per serrare il passo con replicate trinciere. Le vettigie di torri, e groffe muraglie si vedono ancora, che serravano quelto passo, che era molto stretto. Io non prevedo, che si possa fare alcuna difficoltà al sito di quelle Strette, come già dagli Autori descritte 2; se non che pare, che Appiano ponga le Strette de' Sapei in Tracia, con farne parte del dominio di Rescupori, un Principe della Tracia, quando che Simbolo, e le Strette vicine ad essa, come sono descritte da Dione Cassio, stanno evidentemente nella Macedonia. A quell'objetto rispondo; che quantunque si conceda, che Appiano non è stato autore corretto, quanto si bramerebbe; ciò non ostante, atteso, che il luogo stava vicino a i confini di quei due Paesi, li quali erano comunemento confusi, lo sbaglio, se ve n'è alcuno, è di poca considerazione. Ma non credo, che vi sia neppure la necessità di conceder tanto: Poichè se Rescupori è chia-

r Ce qu'il y a de plus remarquable, q'c't qu'ou voit encer appurdhey dans les montagoes, qui font voiñaes (a la Cavalle) de groffes, & longues mursilles, & pluficus fortifections, qui avoint fans doute elé faires pour la deinife de la ville. On eff turpris de voit ces refles de mors s'etamére julqu'au fommet des plus hautes montagoes, s'ans que la tradition da païs puiffe

rien apprendre de particulier sur ce sujet . Mais il est aisé de juger qu'on avoit songé à fermer ce passage par des diferens retranchemens, qu'il n'etoir pas aisé de sorcer — On voit encore daus la eampuge des reftes de tours, & de murailles , qui sermoient ce delfé, dont les chemins sont tibé etroits . Paul. Luc. voyag. t.r. pag. gé. a Vid. Plin. lib, ty. capa. H. N.

chiamato da lui un Principe di Tracia, il fuo dominio come tributario de'Romani facilmente poteva estendersi sopra le montagne della Macedonia con quelle della Tracia confinanti. Lucano i lo chiama solamente Signore della fredda costa settentrionale, Ma Giulio Cesare 2 ne parla espressamente, come se fosse Macedonico, nella lista, ch'egli fa delle forze di Pompeo avanti la battaglia di Farfaglia, quando che egli numera cc. Cavalieri di Macedonia fotto il comando di quel bravo Principe. Ma sia ciò com' esser si voglia, è cosa chiara, che Appiano 3 pone queste Strette vicino a Filippi, la quale egli dice fu circondata da esse verso Levante, e in tal maniera corrispondono esattamente a quelle mentovate da Dione, da Plutarco, dall'Itinerario, da Ammiano Marcellino, e dal recente viaggiatore Paolo Lucas: E probabilmente furono una continuata strada difficile a passarsi per tutte le montagne tra il fiume Nasso, e Simbolo, ovvero Filippi: e così le troviamo rappresentate nella Carta Geografica della Macedonia del De l'Isle, con un muro attraverso la Montagna.

E' qualche cofa più dufticile a stabilire, ove fossero le Strette delle Torpidi, ovvero Turpili: non vi è alcuna particolar descrizione satta, che so sappa, dagli Antichi di esse. Ma se bene Appiano non ci dice espressamente dove sossero, con tutto ciò è facile per mezzo suo di congetturare, che stessero dalla parte di Levante di queste prime: è ancora verissimile, che non stessero molto vicine; poichè quando Norbano era con qualche timore per le Strette de' Sapei nel scoprire una stotta sopra le coste, quindi chiamò Cedizio dalle Turpili per ajunto con con successamente del suo se suo se suo sono sollecitudine, onde da ciò si suppone, che non stessero con sollecitudine, onde da ciò si suppone, che non stessero santo vicini da potere unirsi uno all'altro in poco tempo in C2.

<sup>2</sup> Gelide Dominum Refcupolia ora . bus Refcupolis pamerat excellenti virtute . Cafer com. de Bell.Civil. lin.3. c.4.
2 Ex Macedonia CC. squites erant, qui-

caso, che sosse attaccati all'improviso: di più si puol congetturare quanto Bruto, e Cassio stessico contani da Filippi, quando erano nella necessirà di voltare suori di strada 1, dicendoci Appiano, che passate le Strette de'Turpili avanzaronsi verso quelle de Sapei, le quali trovarono custodite, onde Rescupori lor propose un'altra nuova strada, la quale egli computava esfere cinque giornate distante da Filippi, e solamente tre giornate stori. di strada : quindi è che bisogna, che la strada dritara sosse suori a marcia di due giornate, e questo s'accorda benissimo con la relazione, che Paolo Lucas ci dà 2 di un'altra Stretta di là dal fiume Carasso, ovvero Nasso nella Tracia, nove ore distante da seso; e la descrive stristicara nell'istesa maniera, come quella delli Sapei, ovvero la Savalla, la quale, eccettuato questo della Cavalla, è l'unico passo stretto per tutta quella strada.

Il dotto Monsignor Bajardi 3 nel suo Prodromo dell'Escolano, parlando del viaggio degli Argonauti porta un passo di Dicearco, il quale nel fine della sua narrazione dice: Terminiamo dunque il discorso coll'asserio, che la Grecia giunge sino a Tempe di Tessagna, e ad Omessio de' Magneti. Veramente nel Tesso leggesi Gerradio organi, dallo firetto di Tessaglia: parole, dice Monsignor Bajardi, oscure, equivoche, e quasi direi di niun significato. Per lo stretto di Tessaglia non sò se abbia da intendersi quello delle Termopili, o l'altro di Tempe. Alle Termopili non su dato mai da alcun Geografo la denominazione di stretto Tessasico, dunque dee intendersi quello di Tempe. Ma perchè non più tosto quello di Simbolo, e di Filippi, che troviamo nominato negli Autori da me sopra riseriti, ancora

<sup>19</sup> Dio Caff, lib.47.
2 Nous paffames la riviere Noire, ou Casaffou à gué; & après avoir marché fix heures dans une plaine, qu'arrofe la riviere, que je viens de nommer, nous couchâmes dans le village d'inige — Le sr. aprés rois heures de caemia oous trovâmes encore de train de de la mer un lac, où l'on géèbe fur le bord de la mer un lac, où l'on géèbe

des Truites -- & un châreau, d'où l'on à tiré une muraille de 22. pieds d'epaisleur, qui s'etend judques fur la montages voite à plus de 1900, pas de là, & sur la quelle on remarque entore les refles d'un autre château, qu'on nomma Bourron Cheitre, Voyag. et. p. 64:

<sup>3</sup> Tom.4. p. 1681.

col generico nome di Strette Tessale? onde sarà falsa la cotrezzione, che si vuol fare a Dicearco col fargli dire Ostrana πμπεν. E veramente con questa correzzione sono da scusarsi Salmasio, e Dodvvello se s'imbrogliano: Non fanno ristessione, che lo reuis può benissimo sostenersi; ma il primo crede doverti leggere oriuns, che spiega per seno, Il che non piace a Dodvvello, che vi fostituisce xonte, seno. La controversia nacque non su queito passo medesimo, ma sopra di un altro, che poco più in dietro leggesi nel medesimo Dicearco. E' da ofservarsi, che nel luogo, che và ora in questione, Dodyvello addotta la ordines di Salmasio, che ha escluso la prima volta. Qui ha ragione Monlignor Bajardi, quando dice non aver letto in alcun Geografo, in alcun Mirologo, in alcuno Stor rico, che sia stato dato nome di seno al Mare corrispondente allo stretto di Tempe, ma se i Comentatori avessero lasciato in riposo il Testo, e avessero cercato solamente di spiegarlo, la cofa faria andata molto meglio. Ancora il dottiffimo Voilio trattandoli del primo passo, così tiene per fermo, che abbia da leggerli: μίχρι το Μαγνήτων Ομολίο και των Θετταλών άφορίζω ττέυτος: leggevali prima μέχρι του Μαγνήτων αφορίζων στάμπε. Ε perchè nel fecondo luogo non ha da leggersi: Tip di Einaba apopirares τως των Θετταλών τευτος? Lo στόμιου de Teffali, viene interperrato per l'imboccatura del Peneo. Ma questo si chiama un dir favole ... certamente che nell'uno, e nell'altro luogo deve scriversi riunes. Ma quanto meglio farebbe stato l'aver lasciato il generico yocabolo di oropis?

Ma totnando noi alle Strette de Turpili, non curando, fe fossero da Levante, o Ponente del fiume Nesso, senz'alcin dubbio stavano nelle vicinatze, e questo è quanto si richiede al nostro proposito. lo farci osservazione solamente a sinie di stabilire questo punto di Geografia, che in caso, che siefer fero dalla banda del fiume Nesso verso la Macedonia, e congiunte, e vicine all'altre Strette; allora il giro fatto da Brustava del sieme si della del significa de



to, e Caffio era folamente all'intorno di quella Montagna: Masfe quette Strette stavano dalla patre del siume verso la Tracia, io penso, che non si possa collocarle altrimente, che come sono da me poste nella Carta Geografica qui aunessa.

Da questa minuta discussione intorno alle Strette, torniamo adesso a Filippi per vedervi i diversi accampamenti; e qui troveremo gli altri Storici accordarsi con Appiano nella cattiva situazione d'Augusto, e M.Antonio in una pianura circondata da paludi; e i posti avvantaggiosi di Bruto, e Cassio in diverse circostanze, le quali s'accordano persettamente con Pilippi verso la Tracia, non che con la Farsaglia; come a dire la profimità al mare, e facile comunicazione coll'ifola di Tafo, donde Bruto, e Callio tiravano le loro provisioni; e l'intrapresa d'Antonio di toglier loro quella comunicazione col fare un raglio attraverso la palude, che stava tra mezzo il loro campo, ed il mare. Reputo pertanto cosa inutile di produrre degl'esempi dell'accordo di questi tre Storici in questo punto. I Moderni, tra'quali i PP.Catrou, e Rouille 1, lo concedono, e confessano, che il racconto d'Appiano è pieno di circostanze, e descrizioni, che non hanno luogo alcuno in un campo di bartaglia nelle pianure di Farfaglia; e che Plutarco, e Dione s'accordano con lui nello stabilirlo ne i confini della Tracia, e Macedonia: Per altro non ottante, che facciano quelle concelhoni, rifiutano totalmente i loto racconti, come favolofi.2, perche non possono conciliarli con i Poeti. Ci

, I Ine faut par villamuler, que la arriation de cet Edivialo, cial Appiaza, a et de dargir d'incidents, de de deferipions qui ne peuvent avoir lieu, a l'ion place le camp de bassille dans Tee palmet de Tetalle. Noun ne defavouceron par nene, que comme lui Pluiarche, a Dion Cuffus ont finé la feme dans cette valte capaggee, qui confine avec la Macedonie, à la Thrace. Hift. 4.18 p. 2006.

a Eft il bien vrai, que la bataille , qui

decida de fort de Caffan, & de Brattan, as fe donna printe a la rês de Philippen a vera l'extremité orientale de Macedonie, mila dans les plaines d'une aute ville du mê ne nom finuée en Theffalle à peu de diffance de Phartile 2 Cet un sifi di on qu'i se pouroit pra le consilier avec. le rett de consilier avec le rett de torif pour autorife le temoignage de Virgille, d'Ovide, de Manilier "& de Leanpreque tous contemporaine d'Auguste doit Ci dicono, che mettendo la testimonianza in confronto l'una con l'altra d'ambe le parti, quella di Virgilio, Manilio ; Ovidio, e Lucano, quasi tutti contemporanei con Augusto, deve avere più pess di quella di tre Storici, i quali erano forastiteri, e scrivevano più di un secolo doppo del tempo di cui si tratta. In un altro luogo <sup>2</sup>, si rivolgono contro Appiano in particolare, e condannano i Moderni, i quali, o per troppa credulità, o per affetto si sono lasciari guidare da lui: In somma dichiarano <sup>2</sup>, che la loro scelta è più tosto di seguitare la verità, benche abbandonata, che cascare nel medesimo errore col resto del Mondo.

#### 6. VI.

# Difesa d'Appiano, Dione, e Plutarco.

HI non averebbe creduto, che questi RR.PP. avessero poturo produtre pruove sufficienti a sostenere il loro afsunto, doppo aver fatta una simile dichiarazione, e rendere invalida la testimonianza degli antichi Storici? Ma per quanto posso trovar io, non gli accusano d'altro, se non che etano forastieri, e vivevano più di un secolo doppo il tempo, di cui si tratta. Ma io risponderò a questi toro argomenti, e procurerò di dare un'adequata risposta.

Chi averebbe mai creduto, che questi due dotti Letterati Francesi scrivendo l'litoria Romana nel secolo desimottavo, dovessero convenire assieme di nón voler fare alcun uso de' più celebri Greci isforici nel tempo, che descrivevano un satto, che era la patte più essenziale delle loro opere, non per altra causa, se non perchè questi erano forassieri, e

vive-

prevaloir à celui de trois Historieus etrangers, & posterieurs de plus d'un siede avic tens que nous parcourons. Ibid. pag. 147, . 1 Lou. autorité, & leur nombre nous poura iormer un prejugé legitime confre le zecit d'Appien, que quelques modernes ou

trop credules, ou trop prévenus en fa faveur ont sun devoir prendre pour leur guide . Tom. 18. p. 199. . Noss avons miesz nimé fuive la verité abandonnée; qu'errer avec la multitu-

de . Ib. p. 138.

vivevano più d'un fecolo doppo il tempo, di cui trattamo! Ma mi pate, che tanto più fiamo tenuti a render giustizia a questi Serittori, quanto che ci conviene appoggiatci sopra

di loro per supplire la perdita delle Latine istorie.

Al primo objetto per tanto contro di loro promoso confeseremo essere versifimo non essere eglino nati in Italia; ma neppure Lucano, e forse ancora Manilio, non nacque in esa; ma tutti nacquero sudditi di Roma, quanto i Poeti; e se prefeelsero per scrivere una lingua foraltiera, se put rale può dissi la Greca, ciò non ollante, secondo quello, che essi ci raccontano, non erano ignari della Lingua Latina, e passarono la più gran parte della loro vita in Roma, ovvero nelle di lei vicinanze, e surono inalzati a' più alti gradi di dignità dello Stato, il che è più di quel che si possa dire de' Poeti; accadendo rare volte, che esi abbiano simil sorte. Petciò se a loro sosse stato mai necessario d'esaminare gli atti pubblici, non potevano lot mancare le occasioni opportune per vederli,

e qualunque altro vantaggio al loro propolito.

In fecondo luogo, in quanto al sito della battaglia, se ciò fosse d'importanza, almeno bisogna credergli d'esserne tanto prattici, quanto i Poeti; perchè non mi pare da quel che ce ne raccontano, che alcuno di essi fosse mai nel luogo della battaglia, quando è molto verifimile, che tutti tre i Greci storici vi si sieno trovati. Questo si puol giudicare di Appiano, dalla pianta curiosa del paese, che egli ci dà. L'istesso si può supporre di Dione, essendo la sua strada per questi luoghi, ogni qual volta dalla sua Patria passava per la Bitinia per andare a Roma. Ed in quanto a Plutarco, si può ancora dire di più, che egli nacque nella Città di Cheronea nella Beozia, Provincia attaccata alla Tessaglia: e ci viene raccontato nella di lui vita, ch'egli fu impiegato nelle Ambascierie pubbliche della fua Patria a diversi altri Stati della Grecia; e che viaggiasse per tutti quei luoghi ad esaminare gli archivi d'ogni

n - - - Coogl

d'ogni Città, a fue, ch'egli potesse serveux meglio le vite de'suei Greti Eroi, e descrivere le leggi, e costumi d'ogni luogo. Quindi è più che probabile, ch'egli sia lato a Filippi, ed ancora in Tessaglia; e particolatmente in quest'ultima, come che stava poche miglia distante dal suo paese; onde se ambedue le bartaglie sossero ivi state date, non è mai credibile, che uno Scrittore tanto erudito avesse sagliato a tal segno di stabilire l'ultima battaglia a Filippi, dalla parte di là di Macedonia.

L'altra opposizione contro questi Greci Scrittori, ch'eglino scrivessero più d'un secolo dopo la battaglia di Filippi, potrebbe avere qualche peso in riguardo alle diverse circottanze, o a i motivi d'agire de' due partiti; de i quali non è da supporre, che quelli, che scrivono ne i secoli posteriori, abbiano tanta cognizione, quanta quelli, che vivevano nell' istesso tempo. Ma nel caso nostro, dove si tratta, se una samofa battaglia fu data in questo, o quell'altro luogo, non mi pare, che un fecolo, o due possano fare gran differenza, quando ciò non accadesse ne i tempi della più gosta ignoranza. Ed in fatti se solamente gli anni, senz' altra infermità, potessero a tal segno acciecare la vista degli Storici, che non discernino più i fatti più memorabili, ne seguirebbe, che la Storia farebbe molto corta di vita, e che noi faremmo fotto la dura necessità di non credere nessuna Storia, fuori di quelle scritte nel tempo stesso, che accaddero i fatti. La sola questione da esaminarli deve essere, se questi Scrittori non ottante la dittanza del tempo avessero i materiali necessari per comporte la loro Storia; e particolarmente, se avessero l'occasione d'essere giuttamente informati de i fatti, de' quali essi trattano, e se hanno mancato per inavvertenza, o finalmente, se ci hanno ingannato a bella posta. In tutto ciò la prima cosa da considerarli, si è, se erano i nostri Scrittori forniti de i materiali necessarj. In verità non mi pare, che questo punto sia da disputarfi;

tarfi; poichè fe bene tutti vivessero doppo il tempo d'Augusto, non ostante siccome quel Principe sommamente proteggeva i letterati, e le scienze, e di più godeva molti anni di pace per compire i suoi disegni, non è credibile, che mancasse attento a se stesso, quando sabbricava la sua Biblioteca nel Palatino, di non mettervi delle memorie del suo proprio Regno; e principalmente di quella bartaglia, così memorabile, e interessante per lui, che gli stabiliva il possesso memorabile, e interessante per lui, che gli stabiliva il possesso del suo predecesso egli scrivesse i Comentari della sua vita, quantunque in oggi siansi perduti: e di più siamo sicuri, che questi Storici avevano il comodo di esaminarli. Plutareo ne sa spesso cia un passo concernente Augusto. Da tutto questo si ricava, che a questi Autori non mancarono i materiali, nè il potere di servissene.

Ma si potrebbe dire, che i migliori Storici non ostante tutti questi loro vantaggi possono qualche volta aver preso degli sbagli. Io non niego, che pochi Scrittori, e specialmente i voluminosi, non siano del tutto liberi da qualche errore: nè tampoco io credo, si debba rimproverare a i nostri due PP. Gesuiti, se in un'opera di tanta estensione, come è la loro, di quando in quando ci danno esempj di questa amara fragilità. Ma supponendo, che avessero preso a descrivere l'ultima guerra d'Italia, o la recente di Germania; supposto, che abitassero in quei Paesi, e che sossero assistiti da tutti quegli vantaggi di fopra mentovati, allora si stimerebbe, che si facesse ad essi gran torto, se s'immaginasse solamente, che avessero sbagliato a tal fegno, come a stabilire il sito di un notabile fatto d'armi in un paese per un altro, e più di comiglia lontano dal vero luogo, dove fu dato. Perchè dunque accuseremo gli Storici Greci di simile errore?

Bifo-

n Multa varii generis prosă oratione compoluit, & aliqua de vita sua, quam treultra exposuit. Suer, in Och. C.E. §. 85.

Bisogna però dire, che questi PP. 1 si sono compiaciuti fare a' noitri Scrittori la seguente apologia: Che le sembianze de i nomi potrebbe avergli fatti shagliare così. Voglio concedere a questi dotti Religiosi ogni cosa, che possono desiderare, ed in contracambio di questa loro usara civiltà, mi permettino d'insistere; che se gl'Istorici Greci avessero nominato un sol Filippi, in vece dell'altro, senza estendersi più, questo potrebbe passare, come un errore geografico: sebbene sarebbe cosa singolare, che tutti dovessero sbagliare nell'istessa forma. Ma il caso è qui tutto diverso. La disputa non stà in una parola, nemmeno in un femplice sbaglio del luogo, o del fatto; ma fe tutto il racconto sia vero, o falso. Poichè la relazione d'Appiano è tale, che una parte s'unisce con l'altra; e tutti tre gli Storici nel generale s'accordano insieme; perciò se la battaglia non fu data al loto Filippi, tutta la descrizione della marcia d'ambedue le armate, la topografia del paese, la dispolizione de i Campi, e le Strette conducenti ad essi, gli vantaggi di Bruto per mezzo della flotta, e l'Ifola di Tafo, bifogna, che siano tutti immagine in non vi potrebbe mai essere una flotta nelle vicinanze delle paludi marittime; non delle lince tirate a traverso di quelle paludi per tagliarne la comunicazione: In fomma tutti li punti di questa relazione bisogna, che siano pura invenzione, e favola. Qual Critico sarebbe così gentile per accordar tutto questo non essere altro, che un errore dello Scrittore cagionato dalla fembianza de'nomi?

Se adunque apparisce, che il discorso d'Appiano, e degli altri litorici sia favoloso, ciò non potrà nascere, se non perchè a loto mancarono le occassoni d'escere meglio informati, nè ciò per la fretta, e inavvertenza, ma bisogna, che sia stato appostatamente satto. La sola cosa per tanto, che ci rimane, si è, d'esaminare se abbiano gli Avversari alcuna ragione.

<sup>1</sup> La raffemblance des noms a pà donner lieu à la meprife. Cat. e Rou. Hift. Rom. tem. 18. p. 187.

ne da fospettarli tei di tale volontario, e premeditato inganno, e finzione. Nè qui si tratta della distanza del tempo, la quale se veniamo a considerare e del tutto in loro favore: Poichè sappiamo, che la passione, ed invidia potrebbe a tal segno acciecare un Istorico, trattando degli affari del suo tempo, che prendesse partito, e cercasse di riempire la sua Storia di bugte; ma nel caso presente non vi possono essere tali motivi. Nessuna parzialità, o affezzione poteva indurre quei Scrittori a flabilire la battaglia in un luogo diverso dal vero, e fingere descrizzioni, che non abbiano alcuna corrispondenza col campo di battaglia. Che se avessero ciò fatto, bisognerebbe reputarli mentitori a folo riguardo, e amore alla menfogna, e qualificarli d'un genio romanzesco, ed ozioso. In fatti i noltri Gesutti Francesi non hanno difficoltà d'accusare Appiano di quetto, quando ci dicono 1: Questo Scrittore Greco, che viveva molto doppo il fatto, avendo concepito, che Filippi in Macedonia fu il luogo, dove Ottavio, e Antonio vincevano la loro famosa battaglia, a fine di colorire con qualche apparenza di verità quest'asserzione, ha finto de i campi, marcie, laghi, montagne, e fiumi, sopra i confini di Macedonia, e Tracia, onde queste circostanze assieme unite hanno fatto cadere la maggior parte de' Moderni nel suo errore.

Un tale carattere di finzione ingiuriosa potrebbe benissimo convenire all'Autore del Gil-Blas, o della Pulcella d'Orleans, ma è cosa troppo strana l'attentare sopra il credito, e verità d'un celebre silorico, che credo non sosse mai accusato di tanto da alcun altro prima. Fozio 2 nella sua Biblioteca lo chiama: Autore della verità, e particolarmente ben versato nella sistoria militare. E tanto era lontano, secondo quel Critico, d'avere una fan-

montagnes, & des rivieres, aux confins de la Macedoine, & de la Throce. Tant de circonflances accumulées ont induit dons l'erreur la plus part des Modernes. Hift. Rom.t.18-p.188.

<sup>7</sup> Cet Ecrivain Gree, qui vivoit en des trus bien poficieurs, 2º fei imaginé que la Philippes de Micedoine avoit ferri de feeme. La victoire d'Octavien, & d'Antoine. Pour donner une coleur de verité à fa pretenion, il a teint des campemens, des marches, & des fituations, des lacs, des

a Photii Biblioth.

fantalia troppo luffureggiante, che più tosto l'accufa d'essere troppo sterile. Altri Critici ancora il hanno caricato colle loro censure, ma sono del tutto di diversa natura da quella de'PP. Francesi. Scaligero 1 nel suo parlar grossolano lo chiama Alienorum laborum fucum : E Ger. Vossio 2 dice ! che da molto tempo è stata una osservazione de i dotti, ch'eglisera debitore di molto a Polibio, e che era suo solito il trascrivere Plutarco parola per parola. Ma quando si considera, quale grand'opera aveva egli intrapresa, quella osservazione potrebbe essere molto giusta, ma allora queste medesime riflessioni servono a difenderlo da questa nuova accusa de i due Gesuiti : di più se egli fosse tanto disposto a vaneggiare, quanto qui si pretende, come mai egli sceglier volle un passo d'istoria la più cognita per ornarla, e mutarla con le sue finzioni, ove era tanto facile a scuoprirlo in inganno; quando averebbe potuto con più sicurez-za mostrare questo talento, o genio in altra parte della sua opera ? Le di lui guerre Siriane , Puniche , Mitridatiche sariano state più a proposito, dove egli poteva fingere con più sicurezza. E se è falso quelto racconto, dobbiamo sospettare la finzione in tutte le di lui opere. Ma quello, ch'è più straordinario, si è, che gl'istessi suoi Avversari fanno un continuo uso di questo, e degli altri fuoi compagni nella loro istoria, il che fa sicura testimonianza, che ne fanno alta stima. Dal sin qui detto si ricava, che non vi è la minima apparenza di sospettare, che gli Istorici Greci abbiano data una falsa relazione della battaglia di Filippi, o sia per ignoranza, e inavvedutezza, o per disegno: e l'evidenza di quanto dico in loro savore è tanto chiara, quanto quella de' Poeti.

§.VII

<sup>2</sup> Scalig. in Animad. Eufeb. ed.Commel. tarchum ad verbum exferibere folitum viri docil imdiru obfervarunt. Ger. Vost. de Historia sane multum Polybio debere, ac Plu-

# . VII.

## Accufa de' PP. Catrou, e Rouillè.

A verità del fatto si è, che quessi stessi del monte e di quanto accusano Appiano. Si persuadono primiera, mente, che le due battaglie siano state date nell' istesso luogo, ed allora ad ogni costo vogliono Appiano reo; trassportano ambe le armate da ce, miglia lontano dalle Strette de' Sapei sino a Tessaglia, e singono ogni qualunque altra cosa, che stimano necessiaria a dar colore di verità al loro sistema. E quando sagrificano il credito degl' silvorici, non è in favore de' Poeti, com'essi pretendono, ma in fatti al loro sbaglio nell'intendere il senso de' Poeti, perchè son persuaso, che i Poeti in nessun luogo ci dicono, che le due battaglie surono date nell'issesso si cono i loro interpreti, che sbagliano, affermando tal cosa, come spero d'immantinente dimostrare.

La maggior parte delle dispute, che nascono al Mondo, provengono dal non capirsi bene quello, che gli altri dicono; fubito che ci siamo bene intesi, siamo dello stesso parere, e svanisce ogni qualunque causa di litigio. E siccome queste controversie accadono spesso fra quelli, che parlano, e scrivono in una medelima lingua; con molta più ragione fucceder possono tra i Poeti, e gl'Istorici, che sono tenuti per modo di dire a servirsi di diversi dialetti nello scrivere : e perciò quando cifembrano di contradirsi l'un l'altro nel racconto de' fatti, dove appena è possibile, che l'uno o l'ahro dovesse sbagliare, come nel caso presente, faremo opportunamente di considerare; fe il Poeta, la di cui lingua è più difficile a capire, e per conseguenza più facile ad essere male intesa, non avesse una qualche significazione nascosta, e diversa da quella, che apparisce dalle sue parole; e coll'esaminare la cosa più a fondo si troverà facilmente, che il Poeta, e l'Istorico s'accordano perfetperfettamente infieme, benchè pajano del tutto diversi, e dicendo le istesse cose, solamente hanno diversa maniera d'esprimersi.

# §. VIII. Efame de' versi di Virgilio.

Vero, che diversi Comentatori hanno già esaminato que-tto passo di Virgilio, e si sono ssorzati di spiegarlo in maniera da renderlo uniforme alla Storia. Nessuno si è affaticato in quella materia, quanto il Rueo. Ma la fua interpretazione non val nulla in riguardo agli altri Poeti. L'istesso dir si puole degli altri Comentatori, che hanno poco sodissatto il pubblico: ma ciò supposto, si giudicherà in me un grand'ardire il pretendere di sciogliere una difficoltà, la quale tanti altri hanno tentato inutilmente di sciogliere. Pure quando s'incontra un difficil nodo 1, come lo chiama il Rueo, può darsi alle volte, che una mano meno perita, usando la dovuta diligenza nell'efaminarlo, troverà il luogo, che conduce alla foluzione del medesimo; ed allora niente apparirà più facile, che il diffarlo: così nel caso nostro potrebbe sciogliersi la difficoltà sa+ cilmente col supporre, che Virgilio volesse dire delle sue due battaglie di Filippi , non che queste fossero state nello stesso proprio individuo sito, ma in due siti distanti l'uno dall'altro, bensì dell'istesso nome. Il primo a Filippi vicino a Farsaglia nella Tessaglia, il secondo a Filippi vicino a i confini di Tracia. E se bene gl'Istorici tutti, eccettuato L. Floro, per motivo di distinzione chiamano l'ultima battaglia solamente col nome di Filippi; con tutto ciò, siccome ci è stato ancora un Filippi vicino a Farfaglia, in vitta di cui si dava la prima battaglia, i Poeti per certe ragioni, le quali considererò in appresso, chiamano ambedue le battaglie dall'illesso nome. Ciò non

<sup>3</sup> Difficitem nodum .

non osiante per mettere la cosa più in chiaro, prego il benigno Lettore, che mi conceda di dimostrare primieramente, che vi siano stare due Filippi, vicino alle quali si diedero due battaglie; secondo, che ambedue le Filippi stavano nella Macedonia, chiamata altramente Ematia; e in terzo luogo, che ambedue stavano a piedi del monte Emo.

#### §. IX.

# Di due Città dette Filippi.

T L primo punto da me proposto servirà ad illustrare i primi due versi di Virgilio:

Ergo inter sese paribus concurrere telis Romanas acies, iterum videre Philippi;

E gli altri due punti ferviranno a spiegare i due ultimi versi:

Nec fuit indignum Superis, bis sanguine nostro Amathiam, & latos Hami pinguescere campos.

Che ci fiano state due Filippi, adesso mi ssorzerò di provare. Tutti convengono esservi stata una Città di tal nome assai samosa ne i consini della Tracia; e Macedonia, negli antichi tempi, chiamata Dato, e poi Cremide, sino che prese il nome di Filippi, dal Padre d'Alessandro il grande: oltre questa samosa Città ve n'era ancora un'altra meno cognita dell'issesso mome nella Tessaglia, anticamente chiamata Tele, e sopranominata Filippopoli, e poi per contrazzione Filippi, da Filippo sigliuolo di Demetrio. Questa Città stava in quella parte della Tessaglia, hantara Fisioide, e perciò su comunemente chiamata Fitioidense, o Tessaliana Tebe;, per distinguerla da Tebe nella Beozia. Il dotto Monsignor Bajardi nel suo Prostromo riporta un passo di Strabone, dove forse per error di stampa divide Tebe da Fitioide, e ne forma due separate Città. Per dimostrare quanto s'estendesse la Fitioide, e i popoli, che in essa

<sup>1</sup> Ved. Polih. Strab. Tolom. Diedoro Sicul. Liv. Plin. 1 Prod. d'Ercolan. p 1674.

si contenevano, basta che io mi serva delle parole di Strabone, che io riferirò nel nostro idioma Italiano . " Egli è indubitato, " che Mirmidoni si chiamano tutti quei popoli, che ubbidi-, vano a Patroclo, e ad Achille. Essi esiliati da Egina seguitarono Peleo. A tutti i Ftioti devesi il nome d'Achei. Ecco le Città della Regione Friotica ad Achille foggette; s'incomincia da'Maliesi, dove sono Tebe Friotica, Echino, Lamia; alla qual Città Antipatro, e i Macedoni fecero la guerra Lamiaca contro degli Ateniesi, e vi morì Leostene Generale degli Ateniesi compagno del Re Alessandro. Vi fono pure le Città di Erineo, di Coronea, che porta l'istesso nome della Beotica, Melitea, Taumaco, Proerna, Farfalo, Ereffia nominata Euboica: i Paracheloiti denominati Etoli-" ci. Quivi è il Fiume Acheloo vicino a Lamia; presso a cui " abitano i Paracheloiti &c. Omero attesta, che i Dolopi fu-, rono l'ultima porzione della Ftioide fotto l'istesso Principe Peleo col resto della Ftioide. Attesta Fenice d'aver egli stef-" so abitato nell'estremità della Frioide, e che per munificenza " di Peleo egli aveva regnato nella Dolopia. Il paese è vicino al ", Pindo, ed a'circonvicini luoghi, la maggior parte de'quali " spetta alla Tessaglia 1.

Polibio <sup>2</sup> raccontando le guerre di Filippo contro gli Etoli, ci dice, che la di lui mira principale in quella impresa era d'impadronirsi di Tebe Filioside, e perciò accampandos victino ad Enipeo, egli andavva ad assediare quella Città; la quale esso descrive, come una piazza di somma importanza, che stava in circa 37. miglia, e mezzo lonsano da Larissa, che era ancora comoda per comandare, e alla Tessaglia circongiacente a quella parte di Mognessa, quale apparteneva a Demetriani; e ancora a quella parte di Tessaglia, abitata da quelli di Farsaglia, e Ferea: Che gl'Etoli, che allora n'erano padroni, solevano sare delle incursioni nel paese di Demetriade, Farsaglia, e Larissa; e poco dopo soggiunge 3: Che, E

s Strab. lib.9. num. marg. Grec. 432. 2 Hift. lib.1V. 3 Cap.99.

quando Filippo si era reso padrone del luogo, egli ne soggiegava gli abttanti, e vii metteva in loro vece una Colonia di Macedoni, e di più in cambio del suo nome antico di Tebe, la chiamò la Città di Filippo, ovvero Filippi. Φιλίπκου τὸν τόλου ἀπὸ Θαδόν καπούμασυ. •

Diodoro anel passo sopracitato dice, che nel suo tempo Tebe era chiamata Filippopoli . Stesano Bizantino 3, o pare, come altri vogliono, il di lui abbreviatore Ermolao, dice, che era chiamata Filippi; almeno i Poeti la chiamano così, e questo basta al nostro proposito, e tra essi particolarmente Lucano in diversi luoghi della sua Farsaglia. Per esempio quando Sesto Pompeo prima di dar la battaglia di Farsaglia va a consultate la Maga Ericto di Tessaglia intorno al successo di Gala, Lucano la dipinge sedente sopra uno scoglio, che guardava la pianura di Farsaglia, e stendendo i di lei incantesimi sopra Filippi, affinche non si dasse la battaglia in nessuna testimi sopra Filippi, affinche non si dasse la battaglia in nessuna testimi sopra Filippi,

... Hanc fidi scelerum, suetique Ministri Effratso circum umulos, a busta vagati Conspexere procus prerupat à caude sedentem, Qua juga devexus Pharsalica porrigit Hamus. Ula Magis, Magicisque Deis incognita verba Tentabar, carmenque novos singebat in usus. Xumque timens, ne Mars alium vagas iret in orbem, Amatotis & tellus tam multa cade careret, Polluso canua, dirisque venssea successivation consperso vetuis transmittere bella Philippo; Tot mortes babitura suas, usuraque Mundi

Sanguine...
Quando poi i foldari, che seguitavano Catone in Libia, dopo
la dissarta di Farsaglia volevano disertare, avendo intesa la
nuova della morte di Pompeo, Catone gli rimprovera di codardia, e dice, che Cesare crederà facilmente, che questi tali
furo-

r Cap. 100. Thebes Phthias . Liv. lib. 21. c. 33. Agat. 2 Lib. 6, fragm. lib. 28. c. 7. Thebas Phthioticas .

Thebes Theffalig . Plin. lib.4. cap.8. 4 Lucan. VI. n. 573.

furono i primi a voltare le spalle alla battaglia di Filippi, volendo dire quella di Farsaglia 1:

.... Credet faciles sibi terga dedisse,

Credet ab Amathiis primos fugisse Philippis.

Vi sono ancora diversi altri esempj in Lucano a questo proposito, i quali posso produrre in appresso; ma è prima d'uopo di non tralasciarne un altro, che è molto singolare; e quantunque egli dia al suo Poema il nome di Farsaglia, con tutto ciò la prima volta, che egli parla di quella satal battaglia, la chiama col titolo di Filippi 2.

. . . . . Video Pangaa nivosis

Cana jugis , latosque Hami sub rupe Philippos .

Di più è notabile, che il Poema di Lucano è chiamato indifferentemente col nome di Farfaglia, ovvero Filippi, da Stazio nelle di lui Selve, dove egli fa comparire Calliope, celebrando quell'Autore; e quando quella gli aveva parlato profeticamente delle di lui opere più giovanili, finifee col nominare la di lui opera più eccellente ful foggetto di esso Filippi, o di Farfaglia, come se fossero termini sinonimi 3.

> Mox capta generosor juventà, Albos ossibus Italis Philippos, Et Pharsalica bella detonabis.

Ed è ancora più notabile, che Sidonio Apollinate 4 parla di questo Poema col solo nome di Filippi, quando egli celebra i tre Autori, che nacquero a Cordova, cioè i due Seneca, e Lucano.

> Pugnam tertius ille Gallicanam Dixit Cefaris, ut gener, focerque Cognata impulerint in arma Romam, Tantum dans lacbrymas fuis Philippis, Ut credat Cremera levem ruinam.

> > E 2

Aven-

<sup>1</sup> Lib.1X. verf. 271. 2 Lib.1. v.680.

<sup>3</sup> Stat, fib.11. carm.7. 4 Sidon. Carm.1x. v.236.

Avendo dimostrato dal fin quì detto, a mio parere, che oltre la famosa Citrà di Filippi vicina alla Tracia, vi era ancora un'altra Citrà di Filippi in Testaglia, vicino alla pianura di Farsaglia; e che la battaglia tra Giulio Cesare, e Pompeo su spesse volte chiamata col nome di Filippi, come ancora con quello di Farsaglia; adesso mi accingo a mostrare, che ambedue le Filippi stavano in Macedonia, ovvero Ematia.

## X.

# Le due Filippi erano Macedoniche.

Uesto Paese, siccome accadde a mosti altri, soffrì diver-se mutazioni, tanto riguardo alla sua estensione, quanto riguardo al nome. Fu chiamato anticamente Peonia, indi Ematia, finalmente Macedonia, come si raccoglie da Livio, Suida, e molti altri Scrittori Greci, e Latini. E per conferma di ciò, che dico, è da osservarsi, che tutto il paese, che da Ambracia allo Stretto di Tempe si sporgeva, saceva parte della Grecia, allorchè scrisse Dicearco, da me sopra rammentato, cioè poco prima dell'Olimp. cxx1. o sia intorno agli anni del Mondo 3709. come egregiamente notò Dodvvello. Pure tutto questo tratto fu comunemente attribuito a' Perreti, a' Pelasgioti, a' Magnesi, ed a' Ftioti, che Dicearco prende tutti per Greci, benchè da altri siano presi per Tessali. Sicchè a un tal conto i Ftioti confusi un tempo co'Trachini, e co' Mirmidoni furono essi pure Greci, secondo il sentimento di Dicearco. Se non si sà la Storia delle trasmigrazioni, e delle varie Colonie, è impossibile il sapere la Geografia degli Antichi. L'Etolia, la Doria, la Jonia Asiatica tali non furono prima che i Greci d'Europa vi si stabilissero. Chi prima dell'atrivo di Neleo cercasse in Asia la Jonia, avrebbe un bel lambiccarsi il cervello. Gli Arcadi, i Dorj, gli Jonj, gl'Etolj, i Locresi, gli Achej, e molti altri popoli della Grecia, hanno molte volte mutata fede, hanno in lontani paeti fpedite delle Colonie, e ora fono stati costretti a restringere i loro confini dalla prepotenza de' vicini, ora avendo essi il disopra gli hanno allargati. Così deve dirsi de' popoli Tessali, e Macedoni. Talvolta si sono veduti in seno i Greci, che gli hanno forzati cedere a loro patte del paese, ora essi passate le Termopile sono andati a stabilirsi tra'Locresi, e tra' Foceli. Si sono bene spesso insieme confusi talmente, che formando un popolo stesso, non si sapeva quali fossero i veri originari del paese, quali gli avventizi, onde ne nacquero confusioni di nomi infinite, ed imbarazzo per chi si deve prendere l'incarico di sciogliere sì fatti inviluppi .

L'Ematia pertanto, ovvero Peonia, così propriamente chiamata, furono folamente piccoli distretti di quella, che fu dopoi chiamata Macedonia 1; siamo di ciò istrutti da Tolommeo, il quale fa stare l'Ematia tra li due fiumi di Assio, e di Aliacmone, e nomina Edessa, e Pella, le Città principali di quella divisione. Col seguito degli anni il nome d'Emaria 2 su dato a tutta la Macedonia nella sua più grande estensione 3; e si usavano ambedue i nomi indistintamente, come termini sinonimi. Gli Scrittori in profa generalmente la chiamavano Macedonia, e i Poeti per un'altra ragione facile a concepire costantemente la chiamarono Ematia 4.

Dopo d'avere stabilito questo punto, adesso m' impegno a dimostrare, che le due Filippi stavano in quella Provincia; ed in quanto alla famosa Città vicina alla Tracia, bisogna concedere, che sino al tempo di Filippo padre d'Alessandro la Macedonia non si estendeva più verso Levante, che sino al fiume Strimone, e per confeguenza questa Città in quel tempo appar-

r Emathia, que mune dicitur , quondam appellata Paonia eft . Liv. lib.40. a Macedonia Emathia antea dica . Plin-

<sup>1. 4. 5. 17.</sup> 3 Macedonia antea nomine Emathionis

Regis , cujus prima virtutis experimenta in

illis locis extant, Emathia cognominata eft . Juftin. lib.7. c.1.

<sup>4</sup> Lucan. Emathia tella . .... Cum fe parsa Cicopatra biremi Intulit Emothiis, ignore Cafore, tellit, Delecus Erypti . - Lib. K. v. 58.

apparteneva alla Tracia; così Scilace 1 ci dice espressamente: "Dopo la Macedonia viene il fiume Strimone, che separa la "Tracia dalla Macedonia ". Indi tratta di tutti i luoghi alla Macedonia fottoposti così: ", Di là dal fiume Peneo da Mez-2 zodì a Settentrione vi fono i Macedoni, ed il feno Termeo. La , prima Città di Macedonia è Eraclio, poi viene Dio, fegui-, tano Pidna Città Greca, il fiume Aliacmone, la Città d'Aloro, il fiume Ludia, la Città di Pella, ov'è la Regia, vi si và navigando pel fiume Ludia; Il fiume Assio, il fiume Eche-, doro, la Città di Terma, la Città d'Ema, la quale è Greca, ,, il promontorio Pallene, che si stende pel lungo in mare ,. . (S'intende qui dalla punta occidentale, che s'inoltra all'Oriente, sino al Camastreo, che ne è la punta orientale): "Queste " Città sono Greche, cioè Pallene, su la punta occidentale, , Potidea, che chiude l'Istmo nel mezzo, Mende, Afiti, Tram-" bo, Scione, e il Camastreo sacro promontorio di Pallene. " Fuori dell'Istmo vi sono la Città d'Olinto che è Greca, Mesi-", bema, che parimente è Città Greca, Sermilia Città Greca, " il feno Strimonico, e Torone Città Greca col porto, Dio Cit-, tà Greca, Cleona Città Greca, il monte Ato, 2.

E' per altro da osservarsi, che questo Geografo viveva molti anni prima, che quel paese sossi anni prima, che quel paese sossi anno alla Macedonia, cioè avanti il tempo di Filippo: ed è ancora di più da notare, che nel di lui catalogo delle Città di Tracia, non si sa menzione di Filippi, ma bensi è chiamata coll'antico suo nome di Date. In stati alcuni più moderni Geografi stabiliscono i medessimi limiti; dicendo Plinio 3, che il sume Strimone, il quale nasce dal Monte Emo, è il termine della Macedonia. Strabone 4 ancora dice, che tutto il paese di là dallo Strimone, sino all'imboccatura del Ponto, e Monte Emo, appartiene a i Traci. Ma in

2 Pag. 63. tus in Hamo. Plin. H. N. lib.4. c.10. a Scilac. di Carianda nel Periplo p.61: 4 Geoge, liby.. & Excerpt. ad fin. lib.y. p.323.

<sup>3</sup> Macedonim terminus amnie Strymo or-

questo bisogna intenderli, parlando secondo l'antica geografia, e non già come si parlava di essi in tempo loro. Poiche Strabone stesso aggiunge poco dopo il citato passo, che alcuni uniscono ancora quel paese dallo Strimone sino al Nasso con la Macedonia, e ne dà questa ragione, perchè Filippo aveva un'attenzione particolare a farsi padrone di quel distretto, che per mezzo delle miniere, ed altri prodotti di quel paese aveva grandissime entrate; eccovi il passo intiero di Strabone, dove egli descrive i seni secondo l'ordine loro; benchè alquanto lungo è troppo importante il qui tutto riportarlo nella nostra Italiana favella.

"Il Cheronefo di Pallene, nel di cui lítmo giace la Città di Cassandrea, detta per l'addietro Potidea, una volta fu denominata Flegra ; l'abitavano i Giganti gente empia da 
Ercole soggiogata. Vi sono quattro Città, cioè Afiti, Mende, Sione, e Sane. Il porto d'Olinto, e Maciberna nel seno 
Toroneo. Vicino ad Olimpo il sito è scavato, viene denominato Cantaroletro, stante che i Scarafaggi ivi nati, se 
vengono toccati, subito muojono. Dirimpetto al promontorio Camastreo, evvi il promontorio Deuri accanto al porto 
Sor-

1 Campi Flegrej furono dagli antichi in molti luogbi fituati . Ovunque era qualebe abbondante vene di folfo , loi flabilivano i Campi di Flegra , ed in confeguenza Ercole vi eveva foggiogato i Giganti; ma i veri Campi Flegrej furono, ove in oggi fi feorge la folfacara di Pozzuolo, nel qual poeje Ercole combatte con gli abitanti poco prima della fondazione d'Ercolano . Ogni qual voisa gli antichi Greci davano lo fleffo nome a più di un paefe , moltiplicavano ancora i medefimi fotti , ed i medefimi Eroi . Percid Recome nelle vicinanze della palude Capaide, eui fu dato il nome di Tritonia , fi fece comparire Minerva ; la fleffa Dea , a parere di molti, fece somigliante figura in un lago d' Mirica , ebe di Tritonio ebbe il nome . "Non vi è dubbio , che alcuni nomi di fiumi , di monti , d' alcune Città della Teffagiia , dell' Epiro , e della Macedonia furono dati a fumi, a monti, a Città della Grecla. Ne appenne perd , che i Greci fi arrogarono non meno gl'illustri Tesfali, che i fatti accaduti in Teffaglia; così quefti fi vantarono de perfonaggi Greci, e delle azzioni rimarebevoli in Grecia accadute, come je realmente all' Fpiro , alla Macedonia , alla Teffaglia apparteneffero . Apollodoro prima della jpedizione d' Augea, pone la guerra d' Ercole ne i Campi Flegrej cotta feonfitta de'Giganti abitatori del paefe; ma poco cafo farci per farne : perche ragioni più convincenti mi obbligherebbero a gindicare, che i Campi Flegrei foffero in Italia nella Campagna . Voglio ammettere, che le campagne Pellenie akbiano portato il nome di Campi Flegrei , il che attefto anche Erodoto, ma non vi è perciò regione di fiffare colà i Giganti da Ercole foggiogati.

#### VIRGILIO VINDICATO.

" Sordo; con questi si termina il seno Toroneo. All'Oriente " giace il promontorio Ato, che è il fine del feno Singitico, e lo Strimonio. Vi fono i promontori Posidio, che si sporge tra il seno Maliaco, ed il Pagasitico; a Borea viene il Sepiade, indi nella Pallene, il Camastreo, poi il Devri, doppo questi viene il Ninfeo, che s'appartiene al monte Ato ac-" canto al feno Singitico. Al feno Strimonio vi è il promontorio Acrato; tra questo vi è l'Ato, all'Oriente di cui giace " Lenno, a Settentrione del seno Strimonico vi è Napoli. " Acanto è città marittima del seno Singitico vicino alla Fossa di Serfe. Il monte Ato ha le cinque città di Dio, di Cleona, di Tissa, d'Olofissi, e d'Acroato, la quale sta su la cima del monte. Del restante il monte è altissimo, ed acutissimo, ed ha la forma d'una mammella. Quelli, che abitano nella fommità, vedono il fole tre ore prima che spunti sul lido. Nel Cheroneso evvi la navigazione all'intorno, da Acanto sino a " Stagira patria d'Aristotele, ed è di stadi 400. In questo Che-" roneso vi è il siume Capro, e vi si scorge un' isoletta di poco nome all'imboccatura dello Strimone. Vengono poscia le , Città di Fagre, di Galepso, e d'Apollonia. Seguita l'imboc-", catura del Nesso, che separa lla Tracia dalla Macedonia, se-" condo i confini, che si stabilirono da Filippo, e da Alessan-" dro di lui figlio. Accanto al feno Strimonio vi fono delle " altre Città, cioè Marcino, Argilo, Drabesco, e Dato paese " ottimo, ed abbondante. In Dato vi sono delle sabbriche di " navi, e delle miniere, onde corre il proverbio, Dato de'be-" ni, quasi si voglia dire ammasso di beni. Vi è dell'oro ne, " Crenidi, ove è al presente la Città di Filippi accanto al mon-", te Pangeo. Lo stesso monte Pangeo produce dell'oro; i me-", desimi metalli si trovano di quà, e di là dallo Strimone fino " alla Peonia. Gli abitanti medesimi della Peonia attestano di , rinvenire de' pezzetti d'oro. Il fiume Strimone incomincia " dagli Agriani nel contorno del Rodope. Si dice, che Aste-" ropeo

" ropeo figlio di Pelagone lodato da Omero era della Peonia " Macedonica, che però fu chiamato figlio di Pelagone, stan-" te che i Peoni avevano il nome di Pelagoni . La Città di Fi-" lippi, per quanto si dice, su una volta chiamata Crenide. I " Sinti nazione Tracica abitarono una volta in Lenno, onde " Omero chiamò Sinti gli abitanti dell'Isola 1 ". Non mi pare, che si possa con maggior chiarezza descrivere i suddetti luoghi. E poi verso il fine del medesimo libro, il di lui abbreviatore avendo fuccintamente parlato della Macedonia, dice: "Allora " seguita l'imboccatura del Nesso, il quale sa la separazione della Macedonia, e della Tracia, secondo i termini d'esse sta-" biliti da Filippo, e dal di lui figlio Alessandro a tempo loro ". Ancora duravano certamente i medesimi termini, quando quel paese era soggetto a i Romani. Livio ci dice espressamente, che quando Paolo Emilio ebbe fatto Perseo prigioniere, e che fu foggiogata la Macedonia da i Romani, egli la divise in quattro parti; una delle quali fu tutto quel distretto, che stà tra mezzo i fiumi Strimone, e Nesso, la quale era chiamata Macedonia prima, ovvero Macedonia Tracia. Conforme a tal divisione troviamo questo distretto nella Sagra Scrittura esfere nella Macedonia. S. Luca nel suo racconto de i viaggi di S. Paolo 2 chiama Filippi la Città capitale di quella parte di Macedonia.

Adesso ciò fiabilito, altrettanto m'impegno a dimostrare per la Città di Filippi vicina alla Tracia. Siccome la Macedonia si estendeva verso Levante sino al fiume Nesso, così ancora abbracciava verso Mezzodi tutta la Tessaglia, e seguitava in tutto il fato di quell'altro distretto; perchè non ostante, che Filippo Pagire d'Alessandro avesse unite ambedue quelle parti alla Macedonia, e sebbene Filippo figlio di Demetrio vinto da F. T. Ouin-

<sup>1</sup> La Chriftomatia di Srebon. Ili-7 p.109. L'incontra entrando de quella porte selle Ma-3 Att. degli Appl. cap. v. R. tinde Phi-celonia S. Paolo ferife in apprefis un'Epi-cipono, que est prima partis Maccdonia folo agli Abitanti di questa Città. civitas, colonia. (izi de prima Città, che

T. Quinzio Flaminio nella famosa battaglia di Cinocesalo su nella conclusione della pace rimesso nel possesso di tutte le altre parti de'suoi dominj; con tutto ciò i diversi Stati della Grecia, i quali per molto tempo erano foggetti a i Macedoni, e con essi i Tessali, surono rimessi in libertà; e la Macedonia da quella parte fu ristretta a' suoi antichi limiti. Tutto ciò è autenticato da Livio col darci il decreto 1 del Senato sopra questo fatto, che fu letto da un pubblico fervo in una adunanza generale de' Greci a i loro giuochi Istmici. Quando su poi vinto, e fatto prigioniere il Re Perseo da Paolo Emilio nella seconda guerra Macedonica, e quel regno così estinto, il paese ricuperò la libertà col pagare a i Romani un tributo; la Tessaglia però, che su sempre sedele a i Romani, conservò ancora lo stato libero di prima, e perciò colla divisione della Macedonia fatta da Paolo Emilio in quattro parti, come di fopra accennai 2, la Tessaglia, o la più gran parte d'essa non su compresa in quella divisione, ma il fiume Peneo su stabilito come confine della Macedonia da quella parte 3; e per tutto questo tempo bisogna considerare la Tessaglia un paese libero, ed indipendente dalla Macedonia. Ma non godeva poi mutato il tempo questa liberta. Poichè quelli di Macedonia un'altra volta avendo prese le armi fotto Andrisco nominato Pfendofilippo, ed altri usurpatori, furono intieramente soggiogati da P. Metello nella terza guerra Macedonica, ed al medesimo su dato il nome di Macedonico. In oltre la guerra dell'Achaja essendo incominciata appresso a poco

nuiffet vicos , castella , oppida , præter Æmum, & Maroneam , & Abdera ; trans Strymonem autem vergentia ad occasum, Bifalticem omnem cum Heraches , quem Sinticen appellant. Secundsm fore Regionem, quam ab ortu Strymo smple@eretur amnis, præter Sinticen Heraclesm, & Bifaltas . Liv. lib.45. c.a9.

3 Tertia pars facta , quam Axius ab oriente , Peneus amnis ab occasu cinguns .

Liv. lib.45. c.29.

I Senatus, Populufque Romanus, & T. Quintius Imperator, Philippo Rege, Macedonibufque devicis, liberos, immunes , fuis legibus effe jubet , Corinthios , Phocenfes, Locrensesque omnes, & Insulam Euborsm, & Msgactss, Thesislos, Perrebos, Acheos, Phthiotas. Liv. lib.33. c.32.

<sup>2</sup> Deinde in quatuor Regiones dividi Mscedoniam; unam fore & primam partem, qued Agri inter Stry monem , & Neffum amnem fit : accessurum hoic parti trans Neffum ad orientem verfum, qua Perfeus te-

poco nell'istesso tempo per cagione dell'insulto fatto a i Romani Ambasciatori da quei di Corinto, i diversi Stati della Grecia propriamente così chiamati, insieme col Peloponneso surono uniti da L. Mummio in questa forma. Tutto quel paese sotto il nome d'Achaja, quanto la Macedonia, essendo ridotto ad essere una provincia Romana, la Tessaglia, la quale stava tra mezzo, non poteva salvarsi da non essere similmente soggiogata; e siccome stava sotto il medesimo governo, è più che probabile, che allora fosse unita un'altra volta alla Macedonia 1. Ma se questo fosse, o non fosse il tempo della loro riunione, ciò almeno è certo, che quando scriveva Virgilio, che è quel tanto, che si cerca di provare, la Tessaglia su non folamente stimata parte della Macedonia, e sottoposta al medesimo Governatore; ma era ancora tanto con essa congiunta, che in quel tempo comunemente fu chiamata coll'istesfo nome 3.

Strabone 3 volendo descrivere tutta quella parte d'Europa dall'Adriatico fino all'imboccatura del Danubio, divide le nazioni abitanti quel tratto di paese in Greci, Macedoni, Epiroti, Illirici, e Tracj; ed il di lui abbreviatore descrivendo quella porzione della medesima penisola, la quale è circondata dalla parte del Nord dall'Emo, e da tutte l'altre parti dal mare, egli divide il tutto in queste quattro parti generali, la Tracia, laMacedonia, l'Epiro, e l'Achaja; perciò è d'uopo, che la Tessaglia sia compresa in una di esse. Eutropio 4 parlando della guerra civile fra Giulio Cesare, e Pompeo, distingue tutto quel paese

mule effe adferiptam facile existimarim &c. Carol. Sigon. de Antiq. Jur. Provinc. lib.z. cap.8.

3 Strab. Geogr. lib.7, p.313, ed. Steph. & Excerpta ad fin. Strabon. lib.7, 4 Consules cum Pompejo, Senatusque omnia, atque universa nobilitaa ex Urbe su-

<sup>2</sup> Vid. Ruf. Feft. & Sigon. Libera diu fub amicis noftria Achaia fuit . Ad extremum ( Legatia Romanorum apud Oorinthum violatis) per L. Mummium Confulem, capta Corintho, Achala omnis obtenta eft. Epirote, qui aliquando cum Rege Pyrrho in Italiam venire prafumpferant , victi , at-que Theffali , fimul cum Achivorum , & Macedonum Regionibus nobis accellerunt. Ruf. Feft. Breviar.

a Tum vero Theffaliam Macedonie for-

ie, & in Graciam transivit. Apud Epirume Macedoniam , & Achaiam , Pompejo duce , contra Cufarem bellum paravit.

esclusivo della Tracia in tre parti, Epiro, Macedonia, ed Achaia. E siccone la Tessagnia su la scena principale della guera, bisogna necessariamente, che sosse inclusa in esse. Dione Casso i parlando dell'assortimento delle diverse Provincie dell'imperio Romano fatto da Augusto nel tempo di Virgilio, circa l'anno di Roma 72.7, quando l'imperatore assegnava la direzzione d'alcune delle Provincie al Senato, e Popolo Romano, e conservava a se stesso alcune altre, egli divide tutto quel paese, la Dalmazia inclusive, in queste tre parti, la Grecia coll'Epiro, Dalmazia, e Macedonia.

Se poi nel seguente tempo di Tiberio tutto questo paese è compreso da quel correttissimo Scrittore, cioè Tacito 2, sotto li nomi di Macedonia, e d'Achaja folamente, l'Epiro essendo compreso nell'ultima, come parte della medesima Provincia, Dalmazia non si nomina; ciò accade, perchè Augusto ne aveva rifervato il governo a fe stesso; il che ci dice ancora Dione nel passo sopracitato. La Sagra Scrittura parla nell'istessa guisa riguardo alla Macedonia, ed Achaia. S. Luca 3 nel racconto. che ci dà de' viaggi di S. Paolo, quando egli passava per la Macedonia, ed Achaia, e il medesimo S. Paolo parlando di questo paese si serve sempre de i nomi solamente di Macedonia, ed Achaia; se bene è probabile, che avesse predicato ancora nella Tessaglia, quando egli stesso ci dice nella sua Epistola a'Romani, la quale su scritta da Corinto, che da Gerusalemme, e rutto all'intorno sino all'Illirico egli predicava pienamente l'Evangelio di Gesù Cristo; e se bene era d'uopo, che passasse necessariamente per la Tessaglia ne' suoi diversi viaggi da Filippi, e Corinto; con tutto ciò nè S. Luca nel di lui racconto

Liber

Macedonia .

a Achaiam, ac Macedoniam onera deprecantes, levari in pracens Proconfulari imperio, tradique Cariari placuit. Tacit Anna l. lib. 1. c. 76. & c. 80. Prorogatur Poppao Sabino Provincia Musita, additis Achaia, &

<sup>3</sup> Act. Apoft. XIX. 21. Propofuit Paulus ia spiritu trassita Macedonia & Achaia ire Jerosolymam . 2. Ep. ad Cor. IX. 2. e XI. 9. 10. 1. Thesial. 1. 7. 8.

conto di questi viaggi, nè tampoco S. Paolo stesso mai la nomina una sola volta.

Da queste testimonianze sacre, e prosane apparisce chiaramente, che la Tessaglia era stata inclusa nella Macedonia, o nell'Achaia: e che sosse incli inclusa nella prima, è facile a mostrarsi, non solamente perchè era altra volta unita con essagna ancora dal racconto di Tolommeo, il quale ci dice espressamente, che il termine meridionale della Macedonia conssistema nuna linea tirtata dall'imboccatura del fiume Celidno per lungo la costa dell'Epiro, e poi per l'Achaia sino alla Baja Maliaca; nella qual linea stanno i monti Pindo, ed Oeta: Qui tutta la Tessaglia è indubitatamente inclusa. Poi nel medesimo capitolo Tolommeo fa l'enumerazione di tutte le Città della Tessaglia, particolarmente della nostra Tebe Fitoride; ovvero Filippi nella Macedonia, e mai nomina la Tessaglia, come una Provincia distinra.

Non ostante tutto ciò, che abbiamo detto, bisogna concedere, che sembra spesse votte, che la Tessaglia sosse distinata anche da i migliori Autori, come Provincia diversa dalla Macedonia: Così Cesare ne suoi Commentari i chiama il sume Aliacmon, non Peneo, come fanno Livio, ed altri, il limite tra questi passi: ancora per dire il vero, nel di lui racconto di quella guerra nomina per lo più la Tessaglia, o Macedonia separatamente. Ma si puol supporre, che egli lo abbia fatto per riguardo alla divisione antica di esse come ancora per estere meglio inteso, poichè quella parte del Passe site ancora ne moderni Principati, come lo Stato di Montalto, che è l'istesso, e resta inchiuso nella Provincia del Pastrimonio. In somma se non si concede la Tessaglia esser parte della Matedonia, o sia Ematia, come parlano i Poeti, come mai si potranno spiegare di-

s De Bell. Civil. lib. f. c. 36. Quò ites expeditive faceret M. Favonium ad flumen Haliacmonem, quod Macedogiam a Theffalia

dividit, cum cohortibus Lix. prafidio impedimentis Legionum teliquit, castellumque ibi munici justi.

versi passi di Lucano, quando questi frequentemente quasi in ogni pagina del suo Poema la nomina Ematia, e chiama espresamente la sua Farsaglia Zimathis 1, ed il paese, che è stato il sito della guerta tra Cesare, e Pompeo, Macedum terras 2? In satti, che shaglio grande avrebbe commesso eziandio sul principio a cominciare il suo Poema così: Bella per Zimathios ... campos?

Mi fono fermato tanto sopta questo punto, perchè i Geografi sono assa i discordi nelle loto carte, e descrizioni della Macedonia, particolarmente dalla parte della Tessaglia, la quale viene rappresentata da molti, come una provincia diversa; quando apparisce, che dal tempo di Filippo padre d'Alefsandro, eccetto L. anni in circa dalla prima sino alla terza guerta Macedonica, era costantemente consistenta parte della Macedonia non solamente da i Poeti, a cui è concesso prendersi qualche libertà, ma eziandio nel parlate comunemente si stabiliva quella per vero limite della Macedonia 3. Ma siccome il racchiudere in se le due Filippi, è necessario per l'intelligenza di Virgilio, e degli altri Poeti, bisogna, che io passi a dimostrate, qualmente ambedue le Filippi stavano vicino al monte Emo.

#### §. XI.

### Descrizione del Monte Emo.

Uesta assertiva potrebbe comparire al primo sguardo d'essere come direttamente contraria a quel tanto, che ora abbiamo provaro: poichè se le due Filippi stavano tanto discoste l'una dall'altra, quanto sono le due estremità più distanti della Macedonia; come potevano ancora essere

<sup>2</sup> Lib.11. v.250, 2 Lib.5. v.2.

<sup>3</sup> Il Lavembergio, e Monf. dell'Isle banno prefo grandi abbagli nelle loro Carte Geografiche; vi farebbe bifogno di buone carte

della Grecia, Macedonia, Tefaglia, dell'Epiro, e della Tracia: ne abbiano, è vero, e favo opere di grand'nomini, mo tutte quante battono affai lontano dal vero. Bejarde Prod. dell'Erichion.4: p.1671.

situate a piè dell'Emo, un monte della Tracia? La Filippi verso Levante su in verità su i consini della Tracia; e perciò il collocarla a' piedi di questa montagna non è cosa strana: ma il
far venire il Monte Emo nella Tessaglia, la quale troviamo
comunemente descritta nelle carte geografiche a una distanza
tanto grande da essa, portebbe facilmente comparire tanto strana, quanto il racconto savoloso del movimento de i monti Pelio, ed Ossa di quel paese. Ma se si considera quest'asfare candidamente, si trovera essere cosa pur del tutto sartibile. Consideriamo il Monte Emo con l'istesso riguardo, come si considerano le Alpi, e gli Appennini; non come una montagna sola,
ma come una catena estensiva di colli, appunto come in Roma
il Gianicolo. Ed in fatti viene comunemente chiamato questo
monte Catena del Mondo, come il Padre Arduino ci dice nel
son Plinio 1.

L'antico abbreviatore di Strabone parlando dell'Emo ci dice, come si è di già osservato, che questa montagna stendevasi in una linea diritta dal mare Euxino sino all'Adriatico; e dal medesimo lido si estendeva ancora, se bene non con linea diritta, ma fenza essere interrotto, per tutta la Macedonia, e Grecia, abbracciando la Tessaglia: perchè dunque non si potrebbe dargli l'istesso nome da per tutto? Bisogna accordare, che il capo, o parte più alta di questa montagna stasse nella Tracia, e per questa ragione una Provincia di essa su detta Emimontana: Ma tutte le altre montagne, cioè Rodope, Pangeo, girando attorno al Pindo, ed Oeta, sono denominate dall'istesso capo, e perciò bisogna considerarle come membra d'un istesso corpo. Nella maniera appunto, che nella nostra Italia il S. Bernardo, il S. Gottardo, il Mon-Senis, Monte Giogo, Majella &c. non sono altro, che diversi nomi, per mezzo de' quali si dinotano le diverse parti delle Alpi, e degli Appennini; con fimile ragione tutta la lunghezza delle montagne,

che comincia dalla Tracia, e si estende con una catena continuata per la Macedonia, e Grecia, potrebbe estere propriamente chiamata Emo, sebbene nelle diverte parti avesse diversi noni. L'una sovrassa verso mezzogiorno all'imboccatura del Peneo, e coll'Ossa s'unisce pure a mezzodì la falda settentrionale del Pelio. Narrasi, che la Tesaglia, è Erodoto 1 che parla, una volta era un lago, essendo rinchiusa tra altissimi Monti. All'Oriente v'è il Pelio, e l'Ossa, i quali uniscono le radici: l'Ossa univassi al Pelio, ma le salde d'ambedue i Monti erano assai estese; ed in fatti pare, che ancora Virgilio in altro luogo avesse così pensato di queste montagne, avendole considerate in una veduta di grande estensione, ond'egli esclama 2.

.... O qui me gelidis in vallibus Hami

Siftat! & ingenti ramorum protegat umbra!

Il Poeta volendo sare il paragone della vita lusuriosa de' Grandi, con i piaceri innocenti della vita tusticale; siccome tutti gli altri luoghi citati in questo passo stavano o nella Tessaglia, o nell'Achaia, è cosa ragionevole il supporte, che egli volese dire tutto quel paese, quando egli si serve delle parole valloni della Muse, ovveto gli spaseggi ombrosi filosofici della famosa Tempe 3: Il Peneo, scrisse Plinio, passa per una valle bossareccia tra l'Osa, e l'Osimpo per stadi, nella metà del cosse musabile. Nel medesmo trato vi è una parte, che si chiama Tempe, lunga per cinque miglia, e de quasi un jugero e mezzo di larghezza. Voi i monti s'alzano di quà, e di sa vista d'uomo, e sono convusti. Pel mezzo passa il Peneo verdeggiante, e porta sassini verdeggianti, le sue ripe sono amenissime, e si rende sono pel canto degli uccelli. Ed Eliano 4 trattò dello stretto di Tempe in questi termini: Evitati

finit en Scythie. Virgile alors foupirolt après la Grece . Il avoit refolu d'y aller confumer le refle de fes jours dans l'étude de la Philosophie .

4 Lib.3. della var. Stor.

<sup>1</sup> Erodot. nella Polimnia c.119. 188. 2 Georg. lib. 11. v.488.

<sup>3</sup> Catrou nella traduz.di Virgilio a quel veri. O labi Tempe & c. Le Mont Hemus comence en Thefialie, fe repande en fuite dans la Macedoine, puis dans la Thrace, &

vi un luogo tra i monti Ossa, ed Olimpo . Sono questi monti altissimi, e quasi per opera divina divisi, nel mezzo abbracciano un certo luogo, che per lungo XL. stadi si stende, ecco le cinque miglia di Plinio, la larghezza in alcuni luoghi è di un plettro, cioè di un jugero, ed in altri alquanto più . Vi oltrepassa il siume , che Peneo s'appella . In esso varj altri siumi si scaricano, e l'ingrossano. Pare, che Eliano non s'accordi con Plinio intorno alla lunghezza dello Stretto di Tempe, nè si deve credere, che questo dotto Sofista non abbia visitato questo sito sì celebre appresso i Greci pel Tempio di Giove, cui dava credito il fagro orrore, e l'amenità della vicina campagna. Ma il dotto Monsignor Bajardi 1, conciliando le misure del Plettro, e del Jugero, compone tra questi due la differenza. Or torno al mio assunto. Non sò veramente, se Virgilio, che era di un gusto raffinato, ed elegante, avrebbe potuto anteporre i luoghi felvatici della Tracia, e la folitudine di Tempe, alle vanità della Corte Romana.

Conviemmi adesso passare all'esame d'alcuni passi di Lucano, i quali dimostrano con tutta evidenza, che l'Emo si estendeva alla Filippi di Tessaglia: Così verso il sine del libro primo egli profetizza, che la battaglia di Farsaglia, la quale chiama col nome di Filippi, si darebbe sotto allo scoglio

dell'Emo 2.

.... Latosque Hami sub rupe Philippos.

Indi quando si conducevano ambe le armate nella pianura di Farsaglia, egli descrive i sogni spaventevoli, che arrecavano terrore all'armata di Pompeo la notte antecedente alla battaglia, ove egli dice 3.

.... Multis concurrere vifus Olympo Pindus, & abruptis mergi convallibus Hamus, Edere nocturnas belli Pharfalia voces,

Ire per Ossam rapidus Boebeida sanguis. Tutti gli altri luoghi qui mentovati colla Farsaglia stavano in-G dubi-

<sup>2</sup> Ved. Prod. d'Ercol. cop. 64. 2 Lib.1.verf. 681. 3 Lib.7. v.174.

dubitatamente in quelle vicinanze 1: Le montagne della Tracia stavano troppo discoste per averci luogo, e perciò bisogna supporre, che egli volesse dire un ramo dell'Emo, che si estendeva nella Tesaglia, il quale si sigura essere scosso da una violenta concussione. Inostre Lucano parlando di Giulio Cefare assediato nel palazzo di Cleopatra ad Alessandria, chiama espressamente questo monte Emo Tesaslico:

Audax Theffalici qui nuper rupe sub Hemi 2.

Finalmente quando i compagni di Sesto Pompeo cercavano la Maga di Tessaglia, da me sopra mentovata, sa il Poeta venir l'Emo sino a Farsaglia 3.

Conspexere procul prarupta in rupe sedentem, Qua juga devexus Pharsalia porrigit Hamus.

Dove è da notare, che egli descrive le colline di Farsaglia, come speroni dell'Emo, e che si estendevano per il declive di quella montagna 4.

Quartus erat mons factus Atlas , jam barba comzque In filvas abeunt : juga funt humerique manufque : Quod caput ante fuit , fummo est in monte cacumen .

### XII.

# Ragioni di Virgilio per nominare i due Filippi affieme.

A quel tanto, che ho detto sinora, spero d'aver dimofirato, che per mezzo delle due Filippi, questo combattuto passo di Virgilio sara facile a comprenders, la diffi-

a Vedi la Teffaglia del Lavèmbergio, becchè immolti luoghi feorretta, come quando fina Calunteo, nell'interna del fena Pagafos tra la fi, inde Bebelle, ed il finute desuro. Come caccie Mole, del life, che pone Oussle come (Itti mediterranea tra Bobe, ed Financia, ma d'ambelle, più fettentripoule, e

posta quasi nel merce tra la sponda boreale della polude Bebeide, e Cramone; quando non vi su altra Quole, ebe la morittima, in di mi vicinanza possarone gli Argonanti.

<sup>2</sup> Lib.x. verf. 489.

<sup>3</sup> Lib. Vt. verf. 576.

coltà principale confistendo, nel non avere esaminato a fondo gli antichi Scrittori da noi sopra rammentati; i quali essendo dilucidati.

. . . . . . . . . . Circumsusa repente

Scindit fe nubes , & in athera purgat apertum .

E pure, se si esaminera di più il contesto di Virgilio, sempre più si scorgera il passo in maggior luce; e si scoprira distintamente, per quali ragioni Virgilio sceglieva di chiamare ambene le bartaglie d'uno stesso nome, piuttosto che dustinguerle, come hanno satto gl'sstorici, da i due diversi nomi di Farsaglia, e Filippi. Per ben rissettere sopra di ciò, è bene d'osfetivare, che il Poeta nel suo primo libro della Georgica, avendo dettato le leggi, per atare, seminare, e raccogliere; ed ancora insegnato in che maniera il contadino doveva impiegarsi per tutto il corso dell'anno, secondo la varietà delle stagioni, e tempi : viene a mosstrare con quali indizi si possano conoscere questi vari cambiamenti de s' tempi 2.

Atque hac ut certis possimus discere signis;

E dopo descrive i comuni rusticali segni; e sa valere principalmente quelli tirati dal Sole 3.

. . . . . Solem certissima signa sequentur .

Ed è da notarfi, che le lezzioni, che fe ne cavano, sono tanto sicure, ed istruttive, che non folo predicono le mutazioni de i tempi, ma ancora le rivoluzioni de i Stati, e spesse volte scuoprono le più segrete congiure 4.

. . . . . . . . Solem quis dicere falfum Audeat? Ille etiam cæcos instare tumultus

Sape monet, fraudemque, O operta tumescere bella.

Da questo per complimentare Augusto prende occasione d'osfervare, che questa sua Deirà favorira proteggeva, e s'interessava tanto nella morte di Giulio Cesare, che per qualche tem-

<sup>1</sup> Virg. En. lib. t. v. 190. a Georg. lib. 1. v. 351.

<sup>3</sup> Ibid. v.439.

po egli copriva la fua testa con un velo ofcuro, dimostrando minacciare il Mondo con una perpetua ofcurità :

Ille etiam extincto miseratus Cesare Romam , Cum caput obscura nitidum ferrugine texit ,

Impias aternam timuerunt sacula noctem,

Ed allora connumerando diversi altri fenomeni, quali accaddero in quel tempo, conchiude, che tutti questi prodigi concorrevano nel mostrare a' Romani la continuazione delle loro guerre civili, e a star rifaltare la condotta degli Dei contro gli assalitori di Giulio Cesare; e questo in una maniera tanto notabile, che paresse, come se fosse un fatto particolare della Provvidenza, secondo la supersitizione de i Gentili, che si dovesse dare la secondo la supersitizione de i Gentili, che si dovesse dare la secondo la supersitizione de i Gentili, che si dovesse dare la seconda battaglia fulla medessima Provincia, ove fu data la prima, ed ancora vicino ad un'altra Filippi 1.

Ergo inter sesse paribus concurrere telis Romanas acies iterum videre Philippi 3.

E'stato saviamente oservato da Monsieur La Motte nelle sue annotazioni sopra Virgilio, che vi è una grandissima connessione tra le parole: Esgo inter sigle, e i versi precedenti; e che quell'Esgo procede da quei prodigj, che accompagnarono la motte di Cesare. Io sono dell'istesso sentimento; ma non capisco la conclusione, che ne tira: Che essendo supposta questa tale connessione, allora la vista di Farsaglia non entra più in questione; perchè, dic'egli, che connessione portebbe avvere questa battaglia con la morte di Cesare, la quale accadde più di tre anni dopo? Ma mi si permetta rispondete; che il semplice nominare una seconda battaglia, doveva per necessirà avere qualche tagione, o connessione con la prima: E questa corenza basta per giussificare di vero senso della parola terum, e Bis. Ma vi è ancora un'al-

re civile, qui s'eleva entre Octavien Cefar, & Antoine contre Brutus & Caffius, & qui finit par la bataille de Philippes. Catron Differt. fur Virgill. Georg. 1. not. 18.

tra

<sup>1</sup> Ibid. v:466.

<sup>3</sup> Ibid. v.489.
3 A la verité ces fignes, qui suivirent la mort de Jules Cæsar surent aussi des ptonosites d'une autre malheur, c'est de la guernosites d'une autre malheur, c'est de la guernosite d'une de la guernosite d'une de la guernosite de la guer

tra più gran connessione, cioè la rassomiglianza del campo di battaglia, dove vinse Giulio Cesare, con quello, dove si vindicata la di lui motre. V'era qualche cosa di Augutale in questo accidente; e una certa cosa, che cortispondeva benissimo con li precedenti prodigi. Ambedue i luoghi, vicino a i quali si davano le due battaglie, avevano lo stesso mome; e quantunque queste tali circostanze potessero apparire molto leggiere in questo nostro critico secolo; conturtociò unite affieme sarebero di molto peso ancora in questi tempi. Gli Augurj hanno orggidi qualche instuenza eziandio appresso di noi; ma appresso i Gentili avevano ancora assai più di credito, e peso universalmente: e credo benissimo, che i Romani nostri moderni concederanno facilmente, che a questo riguardo nessuna altro popolo è stato più superstizioso dei loro antenati.

# S. XIII.

# Dell'augurio della fomiglianza de' nomi.

Acco Tullio nel fuo libro de Divinatione <sup>1</sup>, il quale fu feritto in un tempo molto a propolito al nostro soggetto, cioè l'anno precedente la battaglia di Filippi, racconta tutto il sistema delle antiche divinazioni, e tra le altre nomina quel-

1. Noque folum Docomu vocce Pythagorio obfervitaverun, fed etiam hominum, quar vocata Omiat . Que majores notifiqui valere enfeñbant, ideire omaibus rebus agendir, quod bonum, fauthum, felix, fortunatumque felit retibature, rebufque Divinis, que publice ferent, ut faveren linguis imperabature; junque feiri imperadre, ou lithur a, diregis fe abditacrent. The control of the control of the control tum. Cenfor populum lutraret, bonis nomibus, qui hofista decrent, eligibatur-Quod idem in delchu Confules obfervan; ut primus miles fat bono nomie. Que quidem a te feh & Confule, & Imperatore framma religione effe fervat a. Perogutivam estammaniquo effe fervat a. Perogutivam estammajores omen juliorum comi-intorum effe volucirant. A tique ego exempla ominum nota proferam. L. Paulur Confulitarma, cum cibellum, ut cam Rege Perfe gereer, obtigifiet, ut ea lipfa die domund avelgream redisi, filoliam futum Tertiam, pairmaferent; trillicatum. Quid eft, in-quit, peat Tertia quid refilie et à Mi Pater, inquit, perfa periit. Tum ille arfaire puelle, mongolis, Perfa periit. Tum ille arfaire puelle, mongolis, Perfa periit. Tum ille arfaire montion. Giode Divin Illicatura Catella compilia.

la degli Augurj, ovvero l'offervazione della similitudine de'nomi : la quale, egli dice, faceva molta specie nella mente de i Romani in tutti i loro affari tanto civili, quanto religiofi. Per esempio; quando si dovesse piantare una Colonia nuova, ovvero quando un Generale faceva la rivista della sua armata, così il Cenfore nelle Lustrazioni del popolo, procuravano di eleggere i conduttori delle vittime, che avessero nomi di buono augurio; il che offervavano ancora i Confoli nelle loro elezzioni; osservarono ancora questo ne i loro Comizj, e in altre occasioni. E serva per tutto il fatto di L.Paolo Console per la seconda volta, il quale sacendo la guerra contro il Re Perseo di Macedonia, accadde, che tornando verso sera alla sua casa, gli venne incontro la fua piccola figlia Terzia, la quale abbracciando, e vedendola malinconica, e domandandogliene la cagione, senti essere morta la sua cagnola nominata Perse, e questa essere la cagione della sua malinconia; del che rallegrandosi il Padre, ne prese buono augurio della vittoria, che farebbe per riportare di Perseo Re de' Macedoni . In somma non si agiva nulla senza queste attenzioni scrupolose. E' vero, che il Filosofo nel medesimo tempo, che racconta quest'istoria, meritamente la deride, col mostrare non doversi fidare a fimili immaginazioni fuperstiziose; ma il continuo riguardo avuto per esse da i Romani, ed osservato da Tullio stesso esfendo Confole, è una ragione forte, e bastante per il Poeta, quando egli descrive tutti i prodigj interessanti, che seguitarono l'affaffinamento di Cefare, e minacciavano ancora le guerre civili consecutive, per farsi strada con le medesime circostanze, e augurj a dimostrare, che la medesima Ematia, ed il medesimo nome di Filippi dovessero essere per due volte fatali a i Romani.

Vediamo gl'Istorici antichi pieni di questi funesti contrasfegni, i quali precederono immediatamente quell'ultimo colpo fatale, come a dire le api, che giravano intorno al campo di Cassio 1; un Alfiere facendo un passo falso lasciò cascare a terra l'imagine della Vittoria; i Littori per sbaglio voltarono la corona d'alloro, che adornava i fasci, di sotto in sù, e molti altri simili piccoli accidenti; alcuni de' quali facevano imprefsione nella mente di Cassio, come si pretende, quantunque egli fosse Epicureo. Ma il fatto più memorabile, e quello, che è ancora più interessante al nostro proposito, si è l'istoria della visione dello spettro, che due voste apparve a Bruto, prima nell'Asia appunto avanti il di lui passaggio in Europa; e poi a Filippi, un poco prima di dare la battaglia. Nella maniera, che ci viene raccontato da Appiano nella prima apparizione fembra, che la fantasma s'appoggiasse fortemente sopra il nome Filippi: Ορθήτομαι δέ σοι καί έν Φιλίπτοις: Le parole greche volendo fignificare: Ti comparirò un'altra volta innanzi a Filippi; ovvero, Voglio incontrarti una seconda volta a Filippi. Quando si pigliano le parole in senso enfatico, e di augurio, compariscono ancora in maggior lume; l'ambiguità del nome Filippi gli dà maggior forza; e siccome allora quest'Istoria era fresca nella bocca di ciascuno, quando Virgilio scriveva le sue Georgiche, è da credere, che ne pigliasse il primo pensiero de i suoi due Filippi. E' vero, che v'è qualche cosa d'equivoco in questa espressione Iterum videre Philippi; e questo può essere cagione d'averne sbagliato il fenfo: ma quella specie di ambiguità, la quale in un altro luogo sarebbe grandissima colpa, in questo fa una bellezza, e Virgilio ha mostrato grandissimo giudizio nel saper distinguere, quando poteva servirsi di un equivoco, o di un senso ambiguo: Consistendo tutta la mira di questo passo ne i segni, e maraviglie preparative di un fatto segnalato. Se egli rappresenta un simil fatto in uno stile ambiguo; che su il modo di parlare degli Oracoli, parlando così, imita i suoi Dei .

Avanti che io abbandoni questo Soggetto mi permetta il corte-

t Dion. Caff. edit. Hannov. p.351.

cortese Lettore di esaminare per altro con qualche riserva, se mai ne' due ultimi versi di Virgilio:

Nec fuit indignum Superis, bis sanguine nostro Æmathiam, & lætos Hæmi pinguescere campos;

non sia credibile, che il Poeta volesse ancora continuare l'equivoco, e alludere ne i nomi Amathia, ed Hamus alla derivazione della parola Aima, sangue. E pure ancora questa non è una vana supposizione; ma una osservazione fatta molto prima del tempo di Virgilio, che Emo pigliava il nome dal fangue, ci fa formare questa congettura 1. Che ciò sia vero apparisce chiaramente da Apollodoro 2, il quale parlando della guerra de'Giganti, ci dice, che Tifone fuggendo da Giove nella Tracia, e combattendo con lui vicino all'Emo, tirava pezzi d'intiere montagne contro di lui, le quali essendo rispinte addietro da i fulmini sopra i Giganti, vi su molto sangue sparso sopra della montagna, e da ciò quel monte acquistò il nome di Emo. Di più è da notare, che questo sangue, che dava nome al monte, fu il sangue d'uno de i Giganti; e siccome si è fatto da i Poeti il complimento ad Augusto di paragonare i di lui fuccessi nelle guerre civili alle vittorie di Giove sopra i Giganti, perchè non si puol dare, che Virgilio alludesse alla medesima Favola? E siccome su un soggetto troppo spesso messo in uso da altri, perchè egli se ne servisse a lungo; quindi è che egli tocca alla sfuggita quel paragone, dicendo; Nec fuit indignum Superis, cioè, che i Dei non istimarono indegno di loro, che il medesimo paese, e monte, che tiravano il loro nome dal sangue de' Giganti, i quali si erano ribellati contro Giove, dovessero essere bagnati per due volte del sangue de i Romani, che guerreggiarono contro Cefare, ed Augusto. Potreb-

che una volta Poridea chiamavafi. Vi abitovano i Giganti favolofi, gente empia, es iniqua, da Freole tolta di mezzo. A Apoll. Bibl. lib. 1.

<sup>3</sup> Nel Chersoneso vi erauo i Campi Flegrej. Di questa penisola così si legge nella Grestomazia di Strabone lib.t. p.1256. A Chersonso di Pallene, su una votta dato il nome di Flegra; ivi è so Città di Cassandra.

trebbe a qualcheduno parere questa mia offervazione inetta, eridicola; ma quello, che apparifce mostruoso al primo sguardo, può comparite molto bello, e regolare, quando si vede nelsuo vero lume. Sovvengasi il Lettore di quello, che è stato detto poco avanti della gran superstizione de'Romani in riguardo a i nomi 1, e che bestando su le parole d'augurio su il più gran delitto de i loro Oracoli; ed allora forse concederete facilmente, che questa scienza ambigua, se la volete tale, su molto a proposito, benchè in altre occasioni sarebbe del tutto indegna della gravità di Virgilio. Nessun Poeta è stato mai meno colpevole di lui in questo genere di lepidezze basse. Ma lo scherzare colle parole puol' essere qualche volta decente ancora nello Scrittore più ferio. Egli stesso lo ha mostrato nel famoso esempio del tondo d'Ascanio, che una burla bene adattata può aver luogo con grazia, e bellezza eziandio in un Poema Epico; parendomi ancora in questo luogo, che si posfa dire:

Dulce est desipere in loco.

Ma se mai qualche critico Aristarco si figurasse, che in questi ultima patte mi sia troppo avanzato con una imaginazione vaga, speto, che non porterà pregiudizio alcuno contro le altre ragioni addotte nella mia spiegazione; parendomi, che niente possa essere più chiaro, che tutto lo spirito di quel passo consista nel doppio Filippi; il che sa, che la connessione sia chiara, ce la induzione del tutto giusta.

## §. XIV.

# Difesa d'Ovidio, Lucano, e Manilio.

A Vendo fino ad ora procurato per quanto mi è flato possibile di difendere Virgilio, passerò a considerare tutti i passici cortispondenti negli altri Poeti. La mia mira principale è di H

fu quello; ma ficcome gli altri Poeti coll'imitarlo fono caduti, nella medefima, o ancora peggior cenfura, si deve ancora render loro giutlizia, e pare altresì più necessario il dir qualte cosa in loro disea, come abbandonati eziandio da quei pochi disensori, i quali trattatono la causa di Virgilio. Lipsio in una nota sopra il nome Filippi in Vellejo Patercolo, dice : Jure miror, quid Poetis aliquot in mentem venerit consundere bac loca, Or urbes, quassi si utrumque bellum in issuampis depugnamm; indi citando il

Romanas acies iserum videre Philippi

di Virgilio, egli foggiunge; Quem tamen excuses, quasi Philippi iterum viderint , sed non ildem . Ma in quanto a Manilio , gli altri Poeti, e L. Floro, egli giudica essere senza scusa. Inoltre Vossio nelle sue note sopra quest'istesso passo, aggiunge : Non fit dubium, quin geminos Philippos inselligat Maro, illos, qui in Theffalia funt, & alteros, qui in Macedonia ad Hemum montem. Reliqui omnes Poeta lapsi. Queste osservazioni di due famosi Critici in difesa di Virgilio, dovrebbero essere di gran rilievo nello spiegarlo, se non vi sossero diverse ragioni per non avere più riguardo alla loro autorità; Poichè essi non intraprendono la vera difesa di Virgilio, ma lo nominano solamente ella sfuggita ne i loto Comentari sopra altri Autori. Di più non fanno altro, che suggerire quale potrebbe essere il senso di Virgilio, fenza spiegarlo abbastanza: E poi quel tanto, che dicono, servirebbe solamente a spiegare i due primi versi in tiguardo a' due Filippi; ma non li due ultimi in riguardo dell'eftensione di Ematia, e di Emo. Ma la ragione principale di far poco caso delle loro offervazioni mi pare, che sia la parzialità manifesta, che apparifce nella di loro fentenza; perciò parmi molto necessario, eziandio per la giustificazione di Virgilio stesso, di sostenere ancora quelli, che gli andarono apprello. Potrebbe dirli, che i Poeti, che copiarono Virgilio, noh

non si esprimano con tanto artificio, come il loro Maestro, e per questa ragione siano più esposti a desere criticari. Ma bisogna considerare, quanto sia difficile il copiare esatramente un si eccellente originale; contutrociò per quello riguarda il sostanziale, la loro mira su la medesima; onde quando si conteda qualche cosa alla varietà de i stili, credo benissimo, che si possa sipie per la prima di prima di prima di prima si maniera; e sar vedere, che per quanto il passo di Virgilio comparisca disticile a i Moderni, non solo su bene inteso dagli Antichi, sua ancota da loro molto simmirato.

Il primo Poeta dopo Virgilio, che abbia imbrogliato i di lui Comentatori colle due battaglie di Filippi, è flato Ovidio; i uguale verfo il fine delle fue Metamorfofi introduce Venere, che fi lamenta nell'Affemblea degli Dei del fatal colpo, e crudele, che ella prevedeva minacciat Cefare nel Senato; al che Giove rifponde, che egli mon poreva prevenire il colpo, effendo gia decretato dal Fato, che cadeffe Giulio Cefare; ma nel medefimo tempo l'afficura per confolarla, che egli gli darebbe un luogo nel Cielo; e che il di lui figlio adottivo gli farebbe fucceduro nell'Imperio; ed in fine, che i Dei l'avrebbero fecondato nelle fue battaglie per vendicare la motte di fuo Padre; i

Ut Deus accedat Culo, templique colatur,
Tu facies: matufque suus, qui, mominis-bures,
Impositum feret Urbis onus: Cessque pareness
Nos in bella suos foreissimus ultor hauebit.
E poi conchiude:

Emathiaque iterum madefient cede Philippi.
Siccome questi versi hanno una relazione manifesta ad Augusto; bilogna consessare, che a prima vista pajono dimostrate la pianura di Farsaglia esser quel luogo, ove egli doveva

<sup>3</sup> Metam. lib.xv. v.818.

vincere, come già accadde a Giulio Cefare, e che il medefimo Filippi di Tessaglia, secondo i PP. Catrou, e Rouillè, doveva effere un'altra volta inumidito col fangue Romano: Ma ficcome tutto questo è contrario alla Storia, siegue per confeguenza, o che Ovidio sbagliò, o che non voleva dir questo. Diversi de' suoi Comentatori concedono essere uno sbaglio del loro Autore; ma se bene egli non su sempre uno de i Scrittori più corretti, contuttociò mi pare, che non potesse mai essere così ignorante degli affari pubblici, quando scriveva le sue Metamorfosi, come sarebbe stato collocando un fatto in Farfaglia di Teffaglia, accaduto a Filippi di Tracia: E' vero, che egli non aveva degli anni abbaltanza per aver memoria della battaglia de' Filippi, come ne aveva Virgilio, secondochè già di sopra accennas, poichè egli nacque prima di quel farto. Pertanto fotto quale infausta stella dobbiamo noi supporre esfere nato il povero Ovidio per crederlo capace di un simile sbaglio, riguardo ad un fatto il più memorabile di tutti quelli del suo tempo? Siccome questa non è cosa da supporsi, vediamo se ci tiesca interpretare le sue parole in modo tale, che si possano conciliare colla Storia.

Avvertiamo primieramente, che la pianura di Tessaglia fu resa per sempre memorabile dalla vitroria ottenutavi da Giulio Cessare. Ivi aveva egli perdonato la vita a quegli stessi, da quali fu dopoi ucciso; e siccome Giove promette qui di fare il figlio adottivo vindice di quella morte con altra segnatata battaglia; quale improprietà vi è nel dire, che Farsaglia dovesse effere sensibile di questa vittoria, benche ottenuta in un' altra parte distante da quella Provincia? Ovvero in altra guisa: che Farsaglia dovesse rallegrarsi della vendetta presa da Augusto fopra gli affaltiori del di lui Padre?

. . . . . . . Pharfalia fentiet illum .

Questa interpretazione mi pare molto facile, e chiara, e da ssa si può facilmente capire il senso dell'ultimo verso, come

in Virgilio, che una feconda Filippi dovesse essere inumidita col fangue Romano nella medesima fatal Provincia:

. . Amathiaque & iterum madefient cede Philippi .

Siccome v'è stata qualche difficoltà nel capire il senso di quefto passo, ciò è nato solamente, perchè ci siamo tanto allontanati da Farfaglia a Filippi; quelta distanza c'inganna, e fa che il Poeta comparisca in un lume dubbioso. Ma allora, quando egli scriveva, i suoi contemporanei erano tanto pratici di quei luoghi, e di ciò, che vi accadde, quanto noi altri siamo di Praga, e di Breslavia, e ancora molto di più, comechè fu parte del loro proprio dominio: Perciò ficcome in quel tempo non si poteva mai sbagliare il senso vero delle parole, come è accaduto in appresso, così non vi poteva essere ambiguità alcuna per comprendere, e capire il loro vero fenfo.

Consideriamo adesso il Poeta Manilio, il quale secondo i migliori Autori, viveva presso a poco ne' tempi d' Ovidio . Quest' Autore imitando ancor esso Virgilio, verso il fine del suo primo libro dell'Astronomia parla delle guerre, e congiure predette dalle Comete, e da altri indizi provenienti dal Cielo; e ne dà per esempio speciale quei prognostici, i quali accompagnarono le battaglie de' Filippi:

Civiles etiam motus, cognataque bella

Significant; nec plura aliàs incendia Mundus

- Sustinuit , quam cum Ducibus jurata cruentis , Arma Philippeos implerunt agmine campos

Da ciò egli, per seguitare più da vicino Virgilio, prende l'occasione di notare la fatale affinità tra le due battaglie.

Vix etiam ficca miles Romanus arena

Osa virum, lacerosque priùs superastitit artus; Imperiumque fuis conflixit viribus ipsum; Perque Patris Pater Augustus vestigia vicit .

Meri (eggese Emathique.

Il P. Catrou I, e diversi altri conchiudono, che questo passo è una pruova evidente, che ambedue le battaglie furono date nel medesimo individuo sito: ed in sarti se dobbiamo intendere le parole nel senso più limitato, e ristretto, cioè, conforme a quel, che dice il detto Autore, secondo il rigore della lettera, questo pare elsere il loro vero senso: ma si puol conchiudere coll'istessa ragione, che ambedue le battaglie surono non solamente date nel medesimo sito, ma ancora tra pochi giorni, ovvero ore l'una dall'altra; Vine esiam sicaa arena. Nessuno trederebbe, si dovessero intendere queste parole alla lettera, ed è altretanto incompatibile colla Storia l'intendere l'altre in tal forma; onde intendiamo tutto in un caso figurato.

La vera rafomiglianza tra queste due battaglie consisteva in questo: Che Augusto perseguitava i suoi nemici nella Macedonia, come aveva già satto Giulio Cesare; che in ambedue le battaglie i Romani combatterono contro i Romani; che ambedue le battaglie si diedero nell'i stessa Provincia; e finalmente, che in ambedue le battaglie restò vittorioso l'istessa for partito, seguitando Augusto le pedate di suo Padre. Se Mainiso si esprime, in retmini molto arditi, questo è il suo folito si esprime, in retmini molto arditi, questo è il suo ma non ciedo sia niente stravagante: Poichè dove mai vè più grande sperbole, di quella di dire, che i soldati nell'ultimo fatto d'armi cadevano sopra le ossa di quelli uccisi nella prima battaglia, se bene a una gran distanza, ateso che ambedue accaddero nell'intessa Provincia, e per una medessima carsa, quanto a dire, che il sangue sparso nella prima battaglia era appena asciugato, quando si diede la seconima battaglia era appena asciugato, quando si diede la seconima battaglia era appena asciugato, quando si diede la seconima battaglia era appena asciugato, quando si diede la seconima carsa.

la chofe à la rigueur des termes. Manilius est encore plus formel, que Lueun, & seu vers marqueht expersiement les batailles de Pharsale, & de Philippes données à la lettre au même lieu. Cotros set. Crisic. Georg. Virg. lib.1. sot.19.

s Lucain, & Manilius, qui ont cerit depuis Virgile, fervent de Commenzire au texte, que nous extantidoss. Cos deux Ecrivaina parlent plus nettembat vacore, que Virgile, dea deux basuilles de Pharfale, & de Philippes, qui felos eux furent livrées precilement au mêma lieu, à entendre

da; benchè ci corressero sei anni tra l'una, e l'altra? Comunque sia, che si conceda, o nò, che questo sia un dite troppo ardito di Manilio; mi pare che non si possa dubitare, che egli avesse Virgilio in vista, quando introduce; le sue due battaglie nell'istessa guisa, che quello; e per servirmi delle di lui proprie parole, egli procura d'andare per Patris suffigia. Ma siccome il suo genio non andava del pari, non è da maravigliarsi, se egli esce un poco suori di strada:

Sequuenfque Patrem non paffibus aquis .

Passiamo adeso a parlare di Petronio Arbitro, il quale ci dà i equenti versi profetici in riguardo alle guerre civili de Romani, facendo passare la Fostuna a Plurone; ove tra le altre disgrazie ella predice i due fatali colpi di Filippi.

Cerus equidem gemina jam stratos morse Philippos Thessaliaque rogos, O funera gentis thera

En Lybie cerme.

Collui à afpresse no sui cost rislagaramente, che non vi è in essi niente di particolare, oltre il nome di Filippi, Ciò non, ostante vi osservemeno, che le parole Gemina mora, in caso, che quella sia la vera lettura, potrebbero facilmente essere interpretate, come La Motte, e il Critico citato da Castroù, intendono Virgilio riguardo alla morte de due Generali Bruto, e Cassio in due diversi fatti d'armi. Vi è ancora più sondamento per questa supposizione, perchè la battaglia, di Fargia è abbatanza denotata dal principio del, prossimo verso Thessatiagues reges; o concedendo, che questo sia il caso, allora biogea, che questo passo si riserica solamente ad un Fitippi, e non ha nulla che fare, con la nustra presente di sura, onde tralasciandola continuerò ad esaminase, hugano, con

Ho già citato di fopra quell'Autore, come tellimonio per provare, che vi era un altro Filippi nella Tesfaglia vicidi stati di matthe, di con cui di e constava a soli 1000 per 100

Carlos Tornes, in not. & Nic. Heins, in Ovil. Metam. lib.xv. num. 824, leggono Gemino Matte.

no alla pianura di Farfaglia: Adefso mi prevalerò d'altre sue restimonianze per dimostrare, che esso parla d'ambedue le battaglie col solo nome di Filippi, e che egli parla con grand'enfasi sopra di quel nome, come se ci fosse qualche cosa di fattale in esso, ovveto, come egli dice in un'altra simile occasione, di supersizioso :

. . . . . Tamquam Fortuna locorum

Rella sevas

Per esempio al fine del libro I. quando la Matrona infatuata corre per le strade di Roma, e predice le calamità delle vicine guerre civili; prima fa menzione di quelle, che vennero per mezzo di Giulio Cesare, come su la battaglia di Farsaglia, la quale ella dinomina col nome di Filippi, come si è già ofservato: indi l'assassimanto di Pompeo nell'Egitto: la rovina della loro causa nella Spagna; e conchiude quella parte della tragedia colla morte di Cesare nel Senato. Dopo di ciò ella procede alla rinnovazione della guerra al tempo d'Ottaviano Augusto.

Confurgunt partes iterum ?.
e prevedendo la battaglia fatale di Filippi, ella stride con furia

rivolta ad Apollo:

quasi che ella volese dire: Dove mai mi conducere a vedere un altro Filippi! ne ho già vitto abbastanza di Filippi; volendo intendere quello di Tesaglia, ovvero la battaglia di Farfaglia. Questo parmi, che sia il vero spirito ensusiatico, che si deve date al passo, e che lo rende ancora più chiaro, e sacile; e senza una tale interpretazione parmi, che sia del tutto oscuro, ed impossibile à capitlo.

Si cfaminino adesso le due armate di Cesare, e di Pompeo, che sono attualmente impegnate nel constitto, a Farsafaglia; ove il Poeta vedendo 3 il suo favorito Bruto esporte se

fello

stesso nel più caldo del combattimento, esclama in questa Apostrose patetica:

Ne rue per medios nimium temerarius hostes,
 Nec tibi fatales admoveris ante Pilippos,

Thessalia periture tua.

Deh! non prevenire il tuo Filippi; cioè non essere tanto temerario da precipitare il tuo Fato, e non sbagliare quello Filippi per il tuo: E' vero, che è stato destinato dal Fato, che tu debba cadere nella medesima Provincia; ma non prima, che sia tua propria; volendo con ciò alludere alla di lui posterior creazione in Governatore della Macedonia . Verso il fine inoltre del vii. libro, subbito dopo la battaglia di Farsaglia Lucano fa un'apostrose alla Tessaglia, e le domanda; donde mai accada, che gli Dei l'abbiano destinata ad essere la rovina de' Romani non solamente in questa fatal battaglia; ma che il medesimo paese dovesse essere la scena di una seconda niente meno sanguinosa, volendo intendere di quella di Filippi. Parlando contro di lei con somma detestazione per queste due ragioni; egli si rimette, e ne sa una apologia, dicendo: se essa sola fosse stata colpevole, potrebbe ben meritare tutte quelle fue imprecazioni; ma che la distruzzione allora era divenuta cotanto generale, che un paese, per così dire, assolverebbe l'altro; e che tutti erano egualmente rei; ed allora conchiude con questi due versi:

Hesperia clades, & flebilis unda Pachyni,

El Musina, & Leucas puros fecere Philippos. Volendo dire, che questi diversi luoghi hanno ancor essi parte nella reità; ma che ne hanno in qualche parte scenato la colpa i due Filippi. Da tutto ciò mi pare, che non vi possa elsere cosa più chiara di questa, che egli qui parla de' due Filippi di Tesaglia, e Farfaglia, pa si poteva fare a meno di nominarle, essendo esse il soggetto principale del suo Poe-

ma. Monsieur Rouv ne fu di ciò tanto persuaso, ch'egli si prese la libertà senza autorità alcuna di mutare la parola Filipppi in Farsaglia nella di lui traduzzione, componendo l'ultimo verso così:

Giustific' Azzio di Farsaglia il piano.

Ma con ciò come si può egli aggiustar la faccenda? Sarebbe egualmente ridicolo, attefo tutto quello, che precede, il non dir niente dell'altro Filippi, ovvero l'immaginarsi, che quando si nomina Filippi, si debba intendere solamente di quello di Farsaglia. Tutto il tenore dell'apostrose mostra chiaramente la necessità di nominare ambedue le battaglie, le quali Lucano disegna nella sola parola Philippos; il che avrebbe ben potuto fare ancora Monsieur Rouv, se egli avesse ben compreso il senso del suo Autore nel nominare il doppio Filippi . Credo per tanto, che si possa benissimo affermare, che Lucano in qualunque luogo per tutto il corso del suo Poema, dov'egli parla di queste due battaglie congiuntamente, non nomina mai Farsaglia, ma si serve sempre del vocabolo Filippi per comprenderle ambedue. Sono inoltre persuaso, che i palli già citati di Stazio, e di Sidonio Apollinare concernenti Lucano si devono similmente intendere del suo doppio Filippi 1;

Albes offibus Italis Philippos .

Tantum dans lachrymas fuis Philippis .

Quindi non posso sare a meno di credere, che questa osservazione delli due Filippi metta tutti quei passi in un nuovo lume,

e loro dia una forza maggiore, e bellezza.

La sola apparente difficoltà, che ritrovo in Lucano riguardo a questa disputa, è quella, che bisogna qualche volta intendere tutta la Macedonia nella sola Tessaglia; come

a Sidom.

a dire nel luogo particolarmente sopra citato riguardante Bruto: Thessalia periture sua. Indi nell'apostrose a Tessaglia verso il fine del medesimo libro 1:

Thessalia infelix, quò santo crimine tellus
Lassis Superos, su te tot mortibus unam,
Tot scelerum fatis premerent? quod sufficit evum,
Immemor ut donet belli tibi damma, vetustas?
Que seges infecta surget non decolor berba?
Que non Romanor violabis vomere manet?
Ante nove venient acies, scelerique secundo
Prestabis nondum siccos koc sangaine campor.

Volendo alludere per li due ultimi versi, alla battaglia d'Au-

gusto e M. Antonio contro Bruto, e Cassio.

Il P. Catrou 2 nelle sue note critiche sopra Virgilio cita questo passo, come una pruova evidente, che ambedue le baraglie surono date sopra lo stesso individuo luogo, cioè nella pianura di Farsaglia: Ma votrei, che mi dicesse, cosa si deva credere più tosto; che tutti gli antichi sitorici, eccerutato L. Floro, abbiano sbagliato nel tacconto, che essi ci danno di queste battaglie; o che Lucano ponga un distretto d'una Provincia per tutta la Provincia medesima per una figura solita sarsi da i Poeti? Potrebbe darsi, che messun Autore prima di lui si sia mai servito della parola Tessos in un senso cotanto estensivo; e sorte la gran modessia di Virgilio non avrebbe permesso di prendersi una si satta libertà: ma non è molto da maravigliarsi, che un Poeta giovane di grande spirito, e vivacità, e ancora notabilmente ardito nelle sue li-

I 2 cenze

a Libavii. v.845, fino all'814.
a Lucsin apoftrophe la Thefalle, & lui
prophetife, qu'elle fera le theatre de deux
combats decififs, l'un de Jule contre Pompfe, l'autre d'Olavien, & d'Antoine contre Brutus, & Caffus &c. Il faut done,
qu'en effet les deux batailles fe foient dos-

nées realement a la vué d'une ville de Philipper, qui ait été voifine de Phorfolie. E nell' Ren. Reman. Le texte de Lucain & de Manilius est encore plus decisse, à peut tenir lieu de commentaire à celui de Vergile; Malheureuse Thessalie &c. Tom. 18. 18.1.92, 1829.

cenze poetiche, che spesse volte oltrepassava i limiti, che altri Poeti si sono prefissi, abbia ciò satto, particolarmente nelle sue descrizioni geografiche; come si può vedere in quella che egli fa della marcia di Catone, passando le deserte arene della Libia; e la di lui escursione al Tempio di Giove Ammone 1. Cotuttociò mi pare, che egli nel caso presente sia molto da compatire: Poiche sappiamo benissimo, che il Lazio spesse volte su preso per tutta l' Italia; ed il paese, di cui adesso si tratta, cioè la Macedonia, su quasi sempre da Poeti, e spesse volte ancora da altri Scrittori chiamata Ematia, come ho già detto ; la quale propriamente parlando non fu altro che una piccola parte della medesima. Perchè dunque la Tessaglia non potrà ella ancora godere dell'istesso privilegio? Tanto più che deve riflettersi alla gran parte, che quella Provincia ebbe nelle guerre civili . Bisogna inoltre considerare ancora questo, che un qualche accidente notabile, ovvero l'interesse speciale, che un distretto aveva sopra l'altro, o pure la gran parte, che quello sosteneva nelle rivoluzioni di uno Stato, spesse volte ha dato il motivo a chiamarsi un paese con un nuovo nome, ovvero ad estendere il nome d'un distretto a tutte le sue vicine Provincie : Ciò è accaduto ne' passati tempi nell'Olanda, negli Svizzeri, e in altri paesi. In questo modo l'antica Achaja fu sino al tempo della guerra Achaica, niente di più, che una piccola parte della Grecia; ma siccome su principalmente interessata in quella unione contro i Romani; perciò alla conclusione della guerra, quando la Grecia divenne una Provincia Romana, tutto quel paese unitamente col Peloponneso su comunemente conosciuto col nome d'Achaja. Lucano non si ferve d'una maggior libertà colla Tessaglia. Quel distretto è stato la scena principale delle Guerre Civili; ed aveva ancora precipitato il suo diletto Pompeo; perciò il Poeta da pertutto nel suo Poema piglia l'occasione di contradistinguerla co i segni del suo odio; e per esprimere il più grand'abborrimento contro quel paese, dove su dato il primo colpo satale, egli estende l'istesso maledetto nome a tutto il resto della Provincia, la quale doveva riuscire satale a quella causa sua s'ayorita.

# §. XV. Esame di L. Floro.

Uanto sin quì si è detto riguarda i Poeti: Ma v'è un'. altra cosa da esaminare, prima che io termini questa Dissertazione. Questa si è l'autorità d'un antico si storto l'altrui opinione; e sembra questa autorità a molti avere più di peso, che qualunque altra cosa già detta; onde se restasse senza risposta, potrebbe distruggere, o almeno indebolire tutto quello che si è detto in dissa de Poeti. Poichè non ostante che loro sia concesso il parlare siguatamente, debbono però più tosto intendersi in un senso strettamente letterale; ma quando ciò non succede, quanto più dovremmo attenerci a quell'Autore, che è conforme alsa Storia?

L'Autore, di cui qui si tratta, è Lucio Floro, il quale nel suo racconto della guerra civile tra Cesare, e Pompeo, parla della loro famosa ultima battaglia, cioè della battaglia di Farsaglia, come se si sosse data sopra la pianura di Filippi : Sie precipitaneibus Fatis pralio sumpta est Thessalia, & Philippicis Campis Urbis, Imperii, generii humani sata commissa sumi sumi para commissa sumi sumi para commissa sumi sumi para commissa sumi sumi para commissa commissa sumi para commissa commissa commissa sumi para commissa sumi para commissa sumi para commissa commissa sumi para commissa sumi para commissa commissa sumi para commissa s

a Lib.Iv. cap.a.

cipale nella Tessaglia: Dum Octavius mortem Patris ulciscitur, iterum fuit movenda Thessalia. Più espressamente poi nel cap.7. intitolato Bellum Cassii, & Bruti, egli parla della battaglia d'Ottavio, e Antonio contro Cassio, e Bruto, come se si dasse precisamente nel medesimo sito di quella data da Giulio Cesare contro Pompeo 1: Ordinata magis ut poterat, quam ut debebat in Triumviros Republica, relicto ad Urbis prasidium Lepido, Cafar cum Antonio in Cassium Brutumque succingitur. Illi, comparatis ingentibus copiis, eandem illam, que fatalis Cn. Pompejo fuit, arenam insederant. Tutti questi articoli s'accordano tanto bene col fistema de' PP. Catrou 2, e Rouille, che mi pare, che non si potrebbero facilmente inventare parole più adattate al loro propolito; ed in fatti fembra, che se ne glorino, come di una pruova chiara della loro opinione: ma forse nell'esaminare la cosa più a fondo troveremo l'Istorico esser loro non meno contrario de i Poeti.

Consideriamo pertanto in primo luogo, che L. Floto non è sossimilario antico Storico; poichè Paolo Diacono non si può propriamente parlando contate in quel numero; e mi pare, che sarebbe un fare troppo onore a quella sua piccola Epitome di metterla in bilancia contro tutto il corpo degli Storici antichi, supponendo ancora, che Floro avesse per uguale a chicchessa di quelli. Molto meno sarebbe ragionevole di prestargli sede in pregiudizio di tutti questi; atteso che non è simato da i Critici esfere molto corretto. Certamente non è cosa decorosa il detrarre al credito di un Autore per ottenere un punto in disputa; perciò quando se gli concede tutta la debita sua lode, e che

L'Historien L. Florus, & Paul Diacre fe reunifient aux quattre premiers pour placer la scene en Thessalie entre Pharsale, e Philippes, quoiqu'ils custent seus leurs yeux les autheurs qu'on cite pour le seutiment contraire.

<sup>2</sup> Cap. 7.

2 Voici quelque chose encore de plus
convainc.nt., L'Histoire vient ici au secours des Poetes, & les autorise. Florus
parlant de la bataille de Pharsale. Catrou
Differt. 2.3 Virg. Georg. 1. 8. 1. 9. & 10. 18. p. 183.

e che si ammettano per troppo severe cette censure contro di lui, contutrociò bisogna, che i più giutti, e sinceri concedano almeno, ch'egli è qualche volta poco corretto. Per avere esempio di quelho, non occorre andar più avanti, che al cap, già nominato, dove la guerra di Bruto, e Cassio è descritta in tal maniera, come se non corresse alcuna distanza di tempo tra la morte di Bruto, e quella di Cassio; e che ambedue sosseno ci si le Bruto, e quella di Cassio; e che ambedue sosseno cassio se la sura di puole immaginare, che L. Floro sosse santo ignorante, che non sapesse il netto della cosa? Ma il suo modo di serivere così alla corta lo faceva cadere in simili errori con esprimenti troppo negligentemente, e da ciò apparisce, che non debbasi intendere sempre in un senso il più ristretto.

Ma fenza dir altro riguardo di questo Autore in paragone di altri Storici, quando egli è un folo contro molti :
Offerviamo, che egli per ogni dove afferta le volate poetiche, e se lo consideriamo in quel lume, senza far altro,
sarà facile il conciliarlo con gli altri. Concedendo allora,
secondo la mia prima proposizione, che la battaglia tra Ceface, e Pompeo su dara in una pianura tra Farsaglia, e la
Filippi di Tessaglia, essendovi poca distanza tra questi due
luoghi, si potrà indisferentemente nominarla dall'uno, e
dall'altro; concedendo similmente, che i Poeti per cette tragioni già sopra addotte spesse volte le danno il nome di Fisippi; benchè gl' litorici comunemente la distinguano col
nome di Farsaglia. Da ciò è ragionevole il supporte, che

<sup>&</sup>quot;> De bello Cass. & Brut. Cassus inclinato corona suorum, cum, capris Cassaris castris; rapido impetu recipientes se equites videret, sugrer arbitratur, evadit in tumulum, inde pulvere, & Rrepitur, ettiru hocte vicina; eximentibus gella rei seafum; eam speculator quoque in id missus, tatulus renaunicatel, transicham de partitatulus renaunicatel, transicham de parti-

bus ratus , uni de proximis aufereadum prebuticaput. Brutus cum-in Caffio fuum animum perdidiffet , an quid ex constituti fiele refignares; (ita enim par fuperesse bello convenent) ipfe quoque uni comitum fluorum confodiendum prebuit latuslib.yv. 6.7.

L. Floro, che imitava i Poeti, si sia servito qui del loro modo di parlare : e mentre con i fuoi Philippicis Campis egli vuol dire Farfaglia, allude allora facilmente, com'essi fanno, alla seconda battaglia data sopra una pianura dell'istesso nome. Ed in fatti vi è una ottima ragione per tal supposto; perchè in qualunque luogo egli nomina questa battaglia, il che egli fa tre volte 1 nell'istesso capitolo, sempre la chiama col suo nome istorico di Farsaglia; ed in questo sol luogo la chiama di Filippi; ed allora ne forma una profezia, dicendo precipitantibus Fatis, e sa ripetizione della parola Fata nel fine della medesima sentenza; con ciò volendo dire, come chiaramente apparisce, la fatalità, che perseguitava la Repubblica a' due Filippi. In secondo luogo, siccome la Tessaglia su la scena principale della sovversione dello Stato della Repubblica; possiamo supporre benissimo, che L. Floto se ne serva poeticamente nel secondo articolo per tutta la Macedonia, e prenda una parte per il tutto. Dal fin quì detto feguitebbe in terzo luogo, che per le parole Eandem illam arenam, naturalmente non s'intendesse altro, se non che Bruto, e Cassio si erano impadroniti della medesima Provincia, la quale era stata prima fatale a Pompeo.

Permettamisi qui di avvertire, che questo Autore parlando in un altro luogo del principio della guerra civile, si serve della medessima metasora arena per denotare non un campo solo, ma espressamente tutta un'intiera Provincia: Prima civilis belli arena Italia suit; cujus arces levibus prassdiis Pompejus insederat. E' ben vero, che il senso, in cui spiegansi questi passi, è molto diverso da quello, che sembra esfere

e In Africa cum civibus multo atrocius, quam in Pharfalia. Nihll later Pharfaliam, & Thapfon, nifi quod amplior, soque acrior Cafareanotum impetus fuit.

Quartus triumphus Jubam , & Manros, & bis subactam ostendebat Hispaniam . Pharsaiia, & Thaplos, & Munda nusquam . L. Florus lib.1v.c.2.

fere il loro fenfo più naturale, e per ciò facilmente viene sbagliato: Ma cessa sibilito la difficoltà, fe consideriamo quelo, a cui mirava quest' stroico principalmente, come ancora i Poeti, cioè, ad una supersiiziosa statalità, che quelle due famose battaglie apportatrici della rovina della Repubblica dovessero essero della della Repubblica dovessero essero a una contra detta Filippi.

Floro è stato molto superstizioso, riferendo i piccoli accidenti, i quali egli considerava, come ordinati dalla Provvidenza, o dal destino. Così nel lib. II. e Iv. parlando della rerza guerra Macedonica, e Punica, che accaddero nello steffo tempo, egli dice: Quodam fato, quasi ita convenisset inter Panos, & Macedones, ut tertio quoque vincerentur, eodem tempore uterque arma moverunt. Questo ancora apparisce più specialmente riguardo a i nomi: Così nel cap. seguente, quando il Console Mancino aveva presa Cartagine, eccettuata solamente la Rocca detta Byrsa, Floro osserva, che il colpo mortale fu dal Fato rifervato al nome di Scipione: Quamvis profligato Urbis excidio, tamen fatale Affrica nomen Scipionum videbatur. Igitur in alium Scipionem conversa Refpublica , finem belli reposcebat . Huns Paulo Macedonico procreatum Affricani illius magni filius in decus gentis assumpserat; hoc scilicet Fato, ut quam Urbem concusserat avus, nepos everteret 1. Ed in altro luogo fopra la subitanea presa di Cartagine in Spagna, egli offerva, e riflette in tal forma 2: Omen Africana victorie fuit , quod tam facile victa est Hispana Carthago .

Mi si dirà queste circostanze comparire molto leggiere; io lo concedo; ma le ho addotte solamente per dimofirare, che un litorico di tal genio sosse nutualmente capace di chiamare la battaglia di Farsaglia col nome di Filippi: E siccome era egli portato per il portentoso, farebbe

y Lib. 11. c.15. 2 Lib. 21. c.6.

fecondo il suo genio, se vi sosse stata in queste vicinanze una Città, benchè piccola, dell'istesso nome per poterlo giustificare. Contuttociò si potrebbe insistere, che i sensi poetici dati a queste espressioni non si convengono in modo alcuno all'Istoria, qualunque siasi libertà si conceda a i Poeti. Sia ciò come esser si voglia, non pretendo adesso io di giustificarlo in modo alcuno. Per altro è cosa certa, che al tempo di Floro la semplicità dello stile Romano su assai adulterata. Ma il modo di scrivere di ciascun Autore sarà il miglior Comentatore delle sue opere. E basta al nostro proposito per pruova, se ciò sia vero, il dire, che il Dottor La Motte nelle note a questo Autore si esprime in tal forma : Che egli abbanda di volate, e di concetti poetici, ed in ogni luogo è pieno del maraviglioso. Per questo mezzo si può render ragione facilmente di quanto egli viene a dire, senza supporlo reo di qualche grave errore, ovvero accusarlo d'aver contradetto alla testimonianza universale degli altri Istorici . Finalmente si potrebbe ofservare, che siccome Floro in tutta la sua opera è amante delle espressioni poetiche; così è probabile, che nel racconto delle guerre civili egli imiti particolarmente l'Autore della Farfaglia nel suo Poema, che lo prese per il Soggetto da imitare; e da questo imparò a collocare la battaglia di Farfaglia ne i campi Filippi; ed ancora a distendere il nome della Tessaglia a tutta la Macedonia. Nè è difficile, offervandosi da noi, benchè incidentemente, che ambedue i Scrittori furono dell'istessa famiglia; e lo Storico non solamente ereditò il nome del Poeta Anneo, ma ancora il suo spirito, e modo di scrivere, con questa sola differenza, che l'uno è stato un Poeta Istorico, e l'altro un Istorico Poeta.

Ho già scorso i diversi argomenti di questa controverfia; e spero d'aver dimostrato quel tanto, che accinto mi

### VIRGILIO VINDICATO.

75

sono di provare: cioè, che nè Virgilio, nè altri degli antichi Storici siano a tal segno stolidi, o che si deva supporgli così ignoranti, che non sapessero, ove sossero date le battaglie di Farfaglia, e Filippi; non ostante che da gran tempo pajano d'essere discordi per questa ragione; tutti per altro vogliono dire la stessa cosa. Quella differenza apparente tra di loro nasce solamente dall'essere stati mal'intessi da' loro insterpreti: e questo basti per pruova, come a me sembra, evidente del mio argomento.

## IL FINE.



### CATALOGO DELLE OPERE

#### PUBBLICATE

#### DA RIDOLFINO VENUTI PATRIZIO CORTONESE

Socio dell' Accademia Reale delle Scienze, e dell' Accademia Reale delle Iferizioni di Londra, della Regia di Copenagben, delle Accademie Etrusca, Colombaria, Quirina &c. &c. &c.

Numismata Max. Moduli ex Museo Albano in Vaticanam Bibliothecam

Collectanea Rom. Antiquit. in centum Tabulis aneis distributa, atque a Rodulphino Venuti Notis illustrata in fol. 1741.

Museum Romanum editio secunda a Rodulphino Venuti austa Vol. II. in fol.

Museum Cortonense in fol. Numismata Max. Mod.Rom.Pont. a Martino V.ad Benedistum XIV. in 4. Osservazioni sopra un'antica sscrizione della Villa Corsini in 4.

Differtazioni ne i Volumi dell'Accademia di Cortona.

— Sopra i Giuochi Afcolii in 4°.

- Sopra l'origine dell'Antichità di Cortona in 4º .

Sopra alcune Medaglie della Pantallerea in 4°.

— Sopra un'antica Gemma del Siguor Marchese Lucatelli in 4°.

— Sopra altra Gemma del medesimo in 4°.

Dissertazione sopra un Cameo rappresentante l'Ostracismo de' Greci in 4.

Epihola Academiæ Etruscæ ad Emum Cardinalem Quirinum in 4°. Ragionamento sopra il piano di Roma in fol.
Osfervazioni sopra due Greche Iscrizioni appartenenti ad Ebrei Elleni-

thi in 4°.

Offervazioni fopra alcune Iferizioni appartenenti a Soldati Pretoriani

in 4°.

Offervazioni fopra il Fiume, e Tempio di Clitunno in 4°.

Marmora Albana, five Observationes in duas Inscriptiones Gladiatorias in 4°.

Ragionamento fopra i Bassirilievi d'un'Urna del Museo Capitolino in 4°. Giornale Romano di Pagliarini dall'anno 1742. al 1744. Orazio de Laudibus Leonis X. in 8°.

Agro Romano del P. Eschinardi accresciuto in 8º .

Risposta al Marchese d'Argens in difesa della Pittura Italiana in 50.



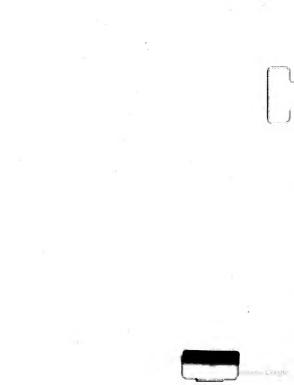

